n. 4 - Aprile 95 - Lit. / UUU

# ELETTRONICA

FLASI

- È in arrivo il GSM  $\mu$ P Motorola 68HC11 –
- Beacon Laser Omnichrome 60 mW -
  - Valvolare da 60 W Marconiphone V31 -
  - MIDI Keyboard Ricevitore PLL etc. etc. -

o ICOM

- Estrema compattezza e robustezza
- Solo 27 mm di profondità (!)
- Alta potenza RF (fino a 5W)
- Ricezione anche in UHF
- Tutte le indicazioni semplificate

o ICOM

# marcuccis

distributore esclusivo Icom per l'Italia, dal 1968

**Ufficio vendite - Sede:** via Rivoltana, 4 km 8,5 - 20060 Vignate (MI) Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 - 95360196 - 95360009

**Show-room:** via F.lli Bronzetti, 37 / C.so XXII Marzo, 33 - 20129 Milano

Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003

C-122





# VHF PORTATILI SEMPRE A PORTATA DI TASCA



ALAN CT 180 di dimensioni molto ridotte e molto leggero, si presta ad un uso radioamatoriale e professionale. Con i tasti in rilievo e illuminati. Tutti i dati vengono riportati sul pratico display a cristalli liquidi, possibilità di memorizzare 20 canali vasta gamma di accessori.

ALTRE FUNZIONI: Scan multifunzione • Dual Watch • Semi duplex (trasmette su una frequenza e riceve su un'altra) • PTT lock per impedire la trasmissione.

ALAN CT 152 i di nuova concezione con trasmettitore in grado di coprire tutta la banda utile VHF 130 - 175 MHz con una potenza di 5W e ricevitore multibanda che copre la banda VHF bassa 58 - 87 MHz, la banda aeronautica 108 - 132 in AM e ovviamente tutta la banda VHF amatoriale e civile 130 - 175 MHz. L'apparato è interfacciato con molti accessori.

**ALAN CT 145** apparato professionale con tastiera frontale a 18 tasti, il suo display a cristalli liquidi, permette di visualizzare tutte le funzioni attivate. Il **CT 145** ha la possibilità di memorizzare 20 canali (più uno prioritario).

CTE INTERNATIONAL
42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Sevardi, 7
(Zona industriale mancasale)
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.)
Telex 530156 CTE I
FAX 0522/921248



Editore:

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. - Via Fattori 3 - 40133 Bologna Tel. **051-382972/382757** Telefax **051-380835** 

Direttore Responsabile Giacomo Marafioti

Fotocomposizione LA.SER. s.r.l. - Via dell'Arcoveggio 74/6 - Bologna

Stampa La Fotocromo Emiliana - Osteria Grande di C.S.P.Terme (BO)

Distributore per l'Italia: Rusconi Distribuzione s.r.l.

V le Sarca 235 - 20126 Milano

© Copyright 1983 Elettronica FLASH Registrata al Tribunale di Bologna N° 5112 il 4.10.83

Iscritta al Reg. Naz. Stampa N. 01396 Vol. 14 fog. 761 il 21-11-83

Pubblicità inferiore al 70%

Spedizione Abbonamento Postale Gruppo III

Direzione - Amministrazione - Pubblicità

Soc. Editoriale Felsinea s.r.l.

Via Fattori 3 - 40133 Bologna - Tel, 051-382972/382757

| Costi              | Italia |        |          | Estero |        |
|--------------------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Una copia          | L.     | 7.000  |          | Lit.   |        |
| Arretrato          | 33     | 10.000 |          | >>     | 15.000 |
| Abbonamento 6 mesi | >>     | 40.000 |          | 39     |        |
| Abbonamento annuo  | >>     | 70.000 |          | 33     | 85.000 |
| Cambio indirizzo   |        |        | Gratuito |        |        |

Pagamenti: a mezzo c/c Postale n. 14878409 BO, oppure Assegno Circ., personale o francobolli.

ESTERO: Mandat de Poste International payable à Soc. Editoriale **FELSINEA** 

Tutti i diritti di proprietà letteraria e quanto esposto nella Rivista, sono riservati a termine di legge per tutti i Paesi

I manoscritti e quanto in essi allegato se non accettati vengono resi.

# ELETTRONICA BIT Telecom

# INDICE INSERZIONISTI Aprile '95

| 5 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dil relecom                     | pag.                              | 58           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | C.E.D. Comp. Elettr. Doleatto   | pag.                              | 44           |
| 3 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.T.E. International            | 2ª copertina                      |              |
| g [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C.T.E. International            | pag.                              | 2-11-127-128 |
| <b>E</b> (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D.B.S. Elettronica              | pag.                              | 50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ECAP Lavoro                     | pag.                              | 14           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELECTRONIC METALS SCRAPPING     | pag.                              | 28           |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ELETTRONICA S. GIORGIO          | pag.                              | 98-123       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELETTRONICA SESTRESE            | pag.                              | 34           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ELETTROPRIMA                    |                                   | 15           |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | F.D.S. Electronic               | pag.                              | 44           |
| י ע                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FONTANA Roberto Elettronica     | pag.                              |              |
| י ו                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | C D E teopologie Vit            | pag.                              | 60           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | G.P.E. tecnologia Kit           | pag.                              | 49           |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G.R. Componenti elettronici     | pag.                              | 43           |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | GRIFO                           | pag.                              | 126          |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HOT LINE                        | pag.                              | 9            |
| ŭ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCUCCI                        | 1ª copertina                      |              |
| 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MARCUCCI                        | pag.                              | 13           |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MELCHIONI                       | pag.                              | 5            |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MILAG Elettronica               | pag.                              | 7-16-72      |
| 9 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mercatino MODENA                | pag.                              | 71           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Mostra AMELIA                   | pag.                              | 72           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mostra EMPQLI                   | pag.                              | 98           |
| Ş [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mostra FORLI                    | pag.                              | 6            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mostra 2º Marc di Primavera     | pag.                              | 118          |
| g (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mostra Radiant                  | pag.                              | 114          |
| 3 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mostra ROSETO d. ABRUZZI        | pag.                              | 92           |
| - (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mostra TORINO                   | pag.                              | 50           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAGNINI Editore                 | pag.                              | 117          |
| 5 [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRIMO SEGNA, IK2LQY             | pag.                              | 48           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | QSL Service                     | pag.                              | 98           |
| 3 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RADIO COMMUNICATION             | pag.                              | 118          |
| d [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RADIO MARKET                    | pag.                              | 103          |
| b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RADIO SYSTEM                    | pag.                              | 10           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RAMPAZZO Elettronica & Telecom. | pag.                              | 80           |
| 3 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SANDIT                          | pag.                              | 79           |
| j                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIGMA antenne                   | pag.                              | 12           |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SIRIO antenne                   | pag.<br>4 <sup>st</sup> copertina |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SIRTEL antenne                  | 3ª copertina                      |              |
| o conceptions of transmitted and carrolling provider complete and of the contract of the contr | Soc. Edit. Felsinea             |                                   | 33-125       |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SPIN elettronica                | pag.                              |              |
| 3 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | TLC                             | pag.                              | 92           |
| 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VIEL Virgiliana Flattronias     | pag.                              |              |
| ) 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | VI.EL. Virgiliana Elettronica   | pag.                              | 8            |

(Fare la crocetta nella casella della Ditta indirizzata e in cosa desiderate) Allegare Lit. 5.000 per spese di spedizione

Desidero ricevere:

□ Vs/LISTINO □ Vs/CATALOGO

Informazioni più dettagliate e/o prezzo di quanto esposto nelle Vs/pubblicità.

Anno 13

Rivista 137ª **SOMMARIO - APRILE 1995** 

| Varie                                                                                  |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Lettera del Direttore                                                                  | pag.    | 3-4     |
| Mercatino Postelefonico                                                                | pag.    | 15      |
| Modulo Mercatino Postelefonico                                                         | pag.    | 18      |
| Modulo abbonamento                                                                     | pag.    | 33      |
| Modulo richiesta Libro e/o Calendario                                                  | pag.    | 125     |
| Tutti i c.s. della Rivista                                                             | pag. 12 | 23÷ 125 |
| Pino CASTAGNARO<br>MIDI Keyboard                                                       | pag.    | 19      |
| Anna NICOLUCCI<br>È in arrivo il GSM                                                   | pag.    | 29      |
| Giorgio TARAMASSO, IW1DJX                                                              | 1 0     |         |
| Ricevitore PLL VHF/UHF NBFM                                                            | pag.    | 35      |
| Giorgio TERENZI<br>Cento anni di Radio<br>— Ricevitore Marconiphone mod. V31           | pag.    | 45      |
| Gian Paolo ADAMATI<br>II μP Motorola 68HC11 New Micros<br>— Seconda Parte              | pag.    | 51      |
| Lodovico GUALANDI, I4CDH<br>Recensione Libri                                           | pag.    | 59      |
| — I giorni della Radio                                                                 |         |         |
| Redazione                                                                              |         | 0.7     |
| Abbiamo appreso che                                                                    | pag.    | 67      |
| Andrea BORGNINO, IW1CXZ  I beacons, questi sconosciuti!                                | pag.    | 69      |
| Claudio NORIS<br>Uno stereo a valvole da 60W/canale                                    | pag.    | 73      |
| Andrea DINI                                                                            |         |         |
| Un inusuale Surplus US-Navy — Omnichrome Laser 60X                                     | pag.    | 81      |
| Umberto BIANCHI                                                                        |         |         |
| Curiosità del passato                                                                  | pag.    | 93      |
| <ul> <li>Il dinosauro elettronico degli anni '20<br/>(2ª ed ultima parte)</li> </ul>   |         |         |
| Nino BEVACQUA, IW9APJ                                                                  |         |         |
| T-Power                                                                                | pag.    | 104     |
|                                                                                        | 1 0     |         |
| RUBRICHE:                                                                              |         |         |
| Redazione (Sergio GOLDONI IK2JSC)                                                      |         |         |
| Schede apparati<br>— Lafayette Petrousse                                               | pag.    | - 61    |
| Sez. ARI - Radio Club "A. Righi" - BBS                                                 |         |         |
| Today Radio                                                                            | pag.    | 99      |
| — II C.S. passo per passo (1ª parte)                                                   |         |         |
| — Software per OM<br>— Calendario Contest Maggio '95                                   |         |         |
| Livio A. BARI                                                                          | _       |         |
| C.B. Radio FLASH                                                                       | pag.    | 109     |
| — Situazione C.B. in Italia                                                            |         |         |
| <ul><li>Concessione o autorizzazione?</li><li>1º Contest delle due provincie</li></ul> |         |         |
| Sanzioni per mancata omologazione      Minicorso di Radiotecnica (24ª puntata)         |         |         |
| Club Elettronica FLASH                                                                 |         |         |
| Dica 33!!                                                                              | pag.    | 119     |
| — Lampeggiatore per bici     — Sensore di allagamento                                  |         |         |
| <ul> <li>Antifurto monochip</li> </ul>                                                 |         |         |
| — Dimmer per Neon                                                                      |         |         |
| <ul><li>— Cos'è un elastometro piezo?</li><li>— Cos'è il 500VJ4? E il LASCR?</li></ul> |         |         |
| - 009 6 II 000 And 1 E II ENOCUS                                                       |         |         |

# ANTENNE DA STAZIONE BASE

# **CBS-18**

ANTENNA CB OMNIDIREZIONALE DA BASE IN FIBRA DI VETRO Guadagno 9,9 dBiso

I CAICHE D'AVANGUARDIA Struttura resistente al vento (40 m/sec). Riduzione del rumore elettrostatico. Radiatore isolato da interferenze causate da pioggia, nevischio e neve. Isolamento fino a 14500 volt. Altezza 5,48 m.

Non sono necessari radiali di massa. Regolazione grossolana interna dalla lunghezza dello stilo terminale, senza effettuare tagli nella protezione esterna. Regolazione fine esterna, per una facile taratura in qualsiasi gamma di frequenza tramite le due apposite ghiere poste nella base dell'antenna

Antenna da base DUALBANDER di tipo collinare ad elevata efficienza con configurazione a 2 elementi VHF 5/8 d'onda e 4 elementi UHF 5/8 d'onda. Questa antenna è realizzata con ottimi materiali come la fibra di protezione dello stilo con trattamento anticorrosione e l'alluminio di tipo anticorrodal.

L'uso di questa antenna è consigliato per apparati dualbander ma la si può usare anche con apparati VHF e/o UHF (apparati amatoriali).

# **UV300**

Le caratteristiche principali sono come quelle del modello UV200 ma differisce per le seguenti particola-rità: 3 elementi VHF 5/8 d'onda e 8 elementi UHF 5/8 d'onda.



**UV200 UV300** 





**CBS** 18





CTE INTERNATIONAL 42100 Reggio Emilia - Italy Via R. Sevardi, 7 (Zona industriale mancasale) Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) Telex 530156 CTE I



Salve Carissimo,

su con la vita! La primavera è alle porte, e sono proprio loro, le stagioni, le uniche a non cambiare. Puntualmente spuntano le prime gemme, i prati rinverdiscono e gli uccelli tornano a riempire il cielo dei loro cinguettii.

Contrariamente, sono gli elementi della natura che hanno cambiato la loro sede naturale; neve e freddo nel Meridione, e qui su invece, nelle terre notoriamente umide e nebbiose, splende, sebbene tiepidamente, il



Montichiari - lo stand di E.F., e sullo sfondo l'ARI di Brescia.

sole. Così sembra stiano cambiando gli uomini, e purtroppo non in meglio. Morale, onestà, generosità, decenza sono, e rimangono sempre più, valori del passato.

Forse la volontà di crescere, di migliorare e superare se stessi, sta spingendo gli esseri umani lungo una preoccupante strada che, a spirale, corre sempre più ripida verso il basso.

Perdonami, in virtù di direttore di una Rivista di elettronica, da ben

altri argomenti dovrei farmi coinvolgere, ma purtroppo mi riesce difficile: politica, inquinamento e violenza ci circondano così da vicino da non permetterci l'indifferenza, invitandoci, ognuno nel suo piccolo, a cercare di risvegliare i valori perduti (che utopia!).

Comunque capisco, non ti voglio tediare oltre, e dopo avere gettato il sassolino nell'oceano,

cedo il passo ai miei doveri.

Lo spazio che mi resta lo voglio così dedicare ad una iniziativa che avevo già preannunciato il mese scorso, e che ha

Il collaboratore Goldoni mostra l'eperimento di Calzecchi.



visto E.Flash come protagonista in occasione della recente mostra di Montichiari.

Per la splendida ospitalità riservatami, non posso certamente escludere i radioamatori bresciani dal dovuto ringraziamento.

In questa occasione di incontro si è voluto commemorare, forse per la prima volta in occasione di una Mostra in Italia, il "Centenario della invenzione Marconiana", esponendo nel nostro stand, alcuni prototipi genialmente riprodotti dal Sig. Manfredini di Modena, che ringrazio ancora per la stima e la fiducia accordatami, e nello stand dell'ARI, adiacente al nostro, grazie al collaboratore I. Bonizzoni, alcuni apparati radioriceventi: il tutto secondo una sorta di cronologia

storica.

Ricevitore Marconi 1895.

Vorrei far notare che i prototipi dei banchi di Hertz, Calzecchi Onesti e dei primi r i c e v i t o r i Marconi, del 1895 e del 1901, erano tutti perfettamente funzionanti, suscitando così la



Ricevitore Marconi 1901.



dovuta curiosità da parte delle scolaresche e del pubblico tutto. Spiritosamente oserei ripetermi: "Flash ha colpito ancora", rendendo partecipe, con piacere, la mostra di Montichiari!

Fra i numerosissimi espositori che hanno dato lustro a questa mostra, ho avuto modo di conoscerne uno di provenienza tedesca, tale Helmut Bentivoglio, titolare della HFB Electronik (Brenntenhauweg, 1 - D 89143 - Blaubeuren-Seißen) che qui presentava i suoi RTx sui 20÷80 mt, ricevitori Fax, Filtri NF/CW, Tranceiver QRP SSB/CW e altri ancora che, come puoi constatare dalle foto, hanno come comune caratteristica una cura particolare riservata nella realizzazione e nel funzionamento. Non posso darti ora, qui, una descrizione particolareggiata di questi apparati, ed è per questo che prima, tra parentesi, ho voluto riportare l'indirizzo al quale potrai rivolgerti per saperne di più. Ne vale la pena.

Come sempre rimango in attesa di tue notizie, e con una calorosa stretta di mano, cordialmente, ti saluto. Ciao.

Mr. Helmut e consorte.











# STRUMENTI DELLE MIGLIORI CASE RICONDIZIONATI E GARANTITI

# SERVIZIO MANUALI TECNICI

CONTATTATECI PER DISPONIBILITÀ **E QUOTAZIONI** 

- Oscilloscopi normali, storage e digitali
- Generatori BF e di funzioni. Distorsiometri Fonometri Frequenzimetri • Generatori RF e Sweepers • Analizzatori di spettro e accessori • Misuratori di cifra di rumore (PANFI) • Standard di frequenza e di tensione • Ponti RLC e di impedenza • Voltmetri digitali e analogici • Multimetri e alimentatori da banco • Ricevitori professionali HF e VHF (Racal, Plessey, Marconi, Collins, Watkins-Johnson ecc.)



 Analizzatori di spettro a stock: HP 3580A (20 Hz-50 kHz)
 3582A (0.01 Hz-25 kHz) FFt 2 ch.) • HP 141T+8552B+8556A (20 Hz-300 kHz) • 8553B (1 kHz-110MHz) • 8554B (0.1-1250 MHz) • 8555A (0.01-18 GHz) • 8443A (tracking e counter 110 MHz) • 8444A (tracking generator 1250 MHz) • 8445B (preselettore 18 GHz) • 8445B opt003 (con frequenzimetro digitale) • HP 182T + 8558B (0.1 MHz - 1.5 GHz)

 8559A (0.01 - 21 GHz)
 8444A opt. 59 (tracking generator 1.5 GHz)
 Systron Donner 763 (1 MHz - 42 GHz) con mixer esterni, preselettore incorporato) • Tektronix 492 (opt. 1,2,3) e 492 AP •

Arrivederci alla fiera di Pordenone, il 29-30 aprile e 1 maggio 1995

SPIN di Marco Bruno via G. Ferraris, 40 - 10040 Rivalta (TO) - Tel e Fax 011/9091968 -





# ZODIAC KR-41N

Ricetrasmettitore CB 40 canali AM - FM 4,5 W



Nuovo apparato di ridottissime dimensioni. Funzionante in AM/FM, ha la possibilità di operare su 40 canali. Uno strumento digitale a LED indica il segnale RF POWER e il segnale in ricezione. Per facilitarne l'uso nelle ore serali o notturne, le manopole dei principali comandi sono retro illuminate. Il circuito di squelch è regolabile per fornire vari gradi di sensibilità ai segnali d'ingresso.



Distribuito da:







Quartiere Fieristico di FORLÎ

# 20-21 MAGGIO 1995

aperta al pubblico e agli operatori economici

ORARI: 9,00-12,30 / 15,00-20,00

# GRANDI NOVITA

RADIO D'EPOCA • COMPONENTISTICA • RICETRASMITTENTI COMPUTER • ANTENNE • CB • TELEFONIA EDITORIA SPECIALIZZATA

Più di 100 espositori da tutta Italia e dall'estero

ORGANIZZAZIONE: NEW LINE Tel. e Fax 0547/334688 - (0337) 612662

# HFMultiband Verticals

### **18 HTS**

for 80 throug 10 meters. The 18HTS features automatic band selection achieved throug a unique stub so that an electric 1/4 wavelenght or multiple. Approximately 250 kHz band.

Optional kit for 160 m. 53 kg.

### **DX 88 HF**

New HF Vertical Ground Tunable for 80 and 40 meters. The DX88 is an exceptional new vertical design which uses the entire antenna on both 80 and 40 meters for high efficiency radiation. A low angle of radiation virtually ensures good DX performance. Kit for 160 meters band. And, the DX88 makes a superb dedicated SWL antenna covering 12 bands from 10-80 meters.

Hight 7,40 m. 9,1 kg.

### 14AVQ/WBS

for 40 Ihrough 10 m.. A self-supporting, automatic band swicthing vertical that deliveres outstanding performance with exceptional L/C ratio and a very low angle radiation pattern. 3,7 kg.

### 12AVQS

for 20, 15 and 10 meters. A completely self-supporting triband vertical antenna. Exceptional low angle radiation.

3,2 kg.

### 18 V S

80 through 10 meters continous. Also ideal for short wave listening (SWL). 2,1 kg



# Is your antenna under the weather?

Telex Hy-Gain® multiband beam antennas are built to stand up to any climate, so you can count on clear communications through wind, ice and rain. What makes Hy-Gain better? Thick wall swaged aluminum tubing and stainless steel hardware provide mechanical strength and resistance to corrosion. Machine parts, including tapered tubing, reduce wind surface for stability and reliable performance. Individually tuned traps offer outstanding tolerance, and die cast tiltable boom-to-mast brackets allow convenient maintenance. Finally, all designs undergo extensive testing under actual field conditions, and we back it all up with a two-year limited antenna warranty for additional peace of mind.

### TH11DX

11-Element Broadband 5 Band Super Thunderbird Beam-10, 12, 15, 17, 20 meters

Designed for maximum DX performance with excellent directivity and efficiency on all five bands, the TH11DX also features the new Hy-Gain BN 4000 high power balun.

### TH7DX

7-Element, Broadband Triband Beam-10, 15, 20 meters

This amazing tribander combines efficiency and top gain performance, utilizing trapped and monoband parasitic elements.

### **Explorer 14**

Broadband Triband Beam with Quad-Band Option-10, 15, 20 meters

Unique Para-Sleeve design optimizes edge-to-edge bandwidth witbout antenna tuner. Handles maximum continuous power within safety margins

### TH5Mk2

5-Element Broadband Triband Beam-10, 15, 20 meters

Separate air dielectric Hy-Q traps on each band allow this broadband triband to be set for maximum F/B ratio on each band.

# NUOVE HF LOG PERIODIC

LP 1009 - 10-12-15-17-20 mt. LP 1010 - 10-12-15-17-20-30 mt.









# VI-EL VIRGILIANA ELETTRONICA s.n.c.

Casella post, 34 - 46100 MANTOVA -Tel. 0376/368923 - Fax 0376/328974 SPEDIZIONE: in contrassegno + spese postali

Vendita rateale in tutto il territorio nazionale salvo benestare de "La Finanziaria"

# SIAMO PRESENTI ALLA MOSTRA DI PORDENONE





KENWOOD TS 50



FT 900 - Rx: 100 kHz/30 MHz - Tx: da 160/ 10 m - 100W RF in USB, LSB CW e FM 25W carrier in AM - 100 memorie



FT 890 - Potenza 100W RX-TX 0,1+30 MHz copertura continua



KENWOOD 15 450 SAT - Ricetrasmettitore H potenza 100W su tutte le bande amatoriali in SSB - CW - AM - FM - FSK accordatore automatico d'antenna incorporato, alimentazione 13.8V



IC 707 100W in 9 bande da 1,8 a 29 MHz SSB - CW - AM - FM (opz.) Rx da 500 KHz a 30 MHz.



IC 738 - HF All Mode con ¥OX -Rx: 30 kHz/30 MHz - 100W RES-Accordatore d'antenna



IC - R7100 - Rx continua da 25 a 2000 MI eccezionale selettività e stabilità



KENWOOD TS 850 S/AT - Ricetrasmettitore Hi per SSB - CW - AM - FM - FSK Potenza 100W



FT 736 - RxTx sui 144 MHz e 432 MHz opzionali schede per i 50. 220 e 1200 MHz



FT 840 - PX 100 KHZ/30 MHZ da 1.8 à 30 MHz 100W RF in SSB CW EM- 25W in AVI 100 memorie



TS 790 E - Stazione base tribanda (1200 optional) per emissione FM-LSB-USB-CW.



YAESU FT 5100 - Ricetrasmettitore veicolare con Duplexer incorporato RxTx 144-148 MHz 430-440 MHz



FT 2400H/2500H - RTx mobile 144/146 MHz - 50W RF - 31 memorie - di eccezionale robustezza meccanica



Tx: 144/146 - 430/440 MHz Con modifica ricezione da 830 a 999 MHz



programmabile - doppio ascolto predisposto packet 9600 - frontalino asportabile - 50W



IC 2340 H - Veicolare bibanda VHF/UHF Tx: 144/146 - 430/440 MHz Rx: 118/136 (AM) - 136/174 MHz 320/479 - 830/950 MHz (con modifica)



Palmare b banda VHF/UHF, di nuovissima concezione, ha il display separabile utilizzabile come microfono per controllo remoto. Basso consumo 100 memorie



3C - T21 ET VHF di dimensioni ridotte, Tone Scan, ricezione UHF manda aerea e 850 ÷ 950 MHz 6W (135), Full Duplex 100 membrie.



TM-742 E - Veicolare multibanda 144 e 430 MH: più una terza (28-50MHz-1.2 GHz)



FT 416 Potenza 5W VHF/UHF 38 memorie - Tastiera retroilluminabile





IC 2 GX ET - Portatile bibanda VHF/UHF in FM caratterizzato da semplicità operativa. alta potenza RF (7W) ed impermeabilità a polvere e schizzi d'acqua



글망

Ricetrasmettitore palmare. FM di ridottissime dimensioni e grande autonomia



Ricetrasmettitore portatile ''miniatu<mark>rizzato''</mark> 146 memori<mark>e+5 speciali</mark> Rx Tx - 144/146 MHZ-



FT-51 R Palmare bibanda VHF/UHF. Rx: 37,0/480 MHz; 800/999 MHz; 110/174MHz e banda aeronautica (110/136 MHz in AM) 120 memorie.



Palmare bibanda VHF/UHF, miniaturizzato Microfono altoparlante con dispaly a cristalli liquidi OFFERTA SPECIALE !!

Kenwood TH 79 Bibanda portatile 144/430 MHz -Ricezione contemporanea sulle due bande 80 memorie - cambio banda automatico

# AESU CO. LID. TOKYO & FILE ITALIA

# Presentano il nuovo bibanda VHF/UHF

FT-51R il più piccolo, solo 57 x 123 x 26,5 mm il più completo e funzionale



Il nuovo FT-51R con l'utilizzo di un doppio microprocessore rappresenta la terza generazione di bibanda portatili YAESU MUSEN. Compatto, versatile nell'uso e nelle funzioni, alcune innovative, è un "Handy" unico e indispensabile.

- □ **DTMF**, **e DTMF Paging** con codici a 3 cifre, 10 memorie, autorisposta e visualizzazione chiamante
- $\hfill\Box$  Avvisatori in codice Morse (CW) per chiamate DTMF paging e messaggi DTMF
- □ **Messaggi DTMF** a 12 caratteri alfa numerici con banco memoria di 10 messaggi in invio e 9 in ricezione
- □ Ascolto simultaneo V/V, U/U, V/U
- □ Banda ricezione allargata: 370-480 MHz, 800-999 MHz e 110-174 MHz (in AM 110-136 MHz per banda aeronautica)
- □ Cross-Band e Full-Duplex, con silenziamento automatico del subricevitore
- □ 120 memorie
- □ Ricerca e scansione del VFO, delle memorie (tutte o in parte), entro limiti di banda, con ripristino dopo 5 sec. o in assenza di segnale
- □ Ampio display alfanumerico con tastiera, entrambi retroilluminati
- □ Circuiti RF con nuovi amplificatori a MOSFET
- □ 5 livelli di potenza RF @ 9,6 Vcc: 5 3 1.5 0.5 0.02 W
- □ Alimentazione fra 4 e 12 Vcc
- □ CTCSS, interno, con 39 toni sub-audio
- □ ABS (Automatic Battery Saver) economizzatore di batteria
- □ **APO** (Automatic Power Off) spegnimento automatico dopo 10, 20 o 30' di inattività
- ☐ ATS (Automatic Tone Search) ricerca automatica del tono sub-audio
- □ ARS (Automatic Repeater Shift) shift automatico per ripetitori
- □ Tono 1750 Hz
- □ Molti accessori comuni all'FT-11R e FT-41R



☐ Messaggi pre-programmati per l'uso e aiuto "HELP" con caratteri scorrevoli sul display

□ Spectrum Scope visualizza l'attività sui canali adiacenti





HOTLINE ITALIA S.P.A., Viale Certosa, 138 20156 MILANO, ITALY

Tel. 02/38.00.07.49 (r.a.) - Fax 02/38.00.35.25 **Distributore ufficiale YAESU** 



RADIO SYSTEM s.r.l. Via Erbosa, 2 - 40129 BOLOGNA Tel. 051 - 355420 Fax. 051 - 353356



# TM 733E - KENWOOD

Bibanda asportabile Doppio ascolto V/V - U/U Packet 1200-9600 bps

PUNCHTELE





# **FT 5100 - YAESU**

Bibanda 144/430
Controllo remoto della frequenza
Duplexer incorporato
Doppio ascolto V/V - U/U

# **IC 2340H - ICOM**

Bibanda 144/430 Doppi controlli Duplexer incorporato



# **IC 2700H ICOM**

Bibanda 144/430
Doppi controlli
Duplexer incorporato
Frontalino asportabile
Doppio ascolto V/V - U/U



# TM 742E - KENWOO!

Tribanda (144/430 di serie, 3º banda opzionale) Frontale divisibile asportabile 101 memorie

SCEGLIIL TUO VEICOLARE BIBANDA



# **FULL BAND**

ANTENNA LARGA **BANDA 25-1300 MHz** FULL BAND è il risultato di un lungo studio atto a fornire un'antenna per uso amatoriale e C.B. a copertura totale (25 + 1300 MHz), di dimensioni ridottissime che ne permettono l'installazione in spazi minimi. Infatti FULL BAND permette di ricevere a copertura continua fino a 1300 MHz, ma soprattutto permette di trasmettere su tutte le bande amatoriali e C.B. dai 25 MHz in poi. FULL BAND risulta utilissima per apparati multibanda C.B. e "dualbander" per trasmissioni Full Duplex.

# CARATTERISTICHE TECNICHE

- Frequenza di funzionamento:
   Banda in ricezione:
   25-1300 MHz
   Banda in trasmissione:
   27-144-220-440-900-1290 MHz
- Potenza max applicabile: 600 W CB / 200 W VHF-UHF
- Guadagno: 7 dB
- R.O.S. minimo in centro banda: 1,5:1 max
- Connettore: SO 239 (PL 259 sul cavo)
- Diametro palo di sostegno: 35 mm max
- Stili in acciaio inox.

CTE INTERNATIONAL
42100 Reggio Emilia - Italy
Via R. Sevardi, 7
(Zona industriale mancasale)
Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.)
Telex 530156 CTE I
FAX 0522/921248







# ...SARANNO FAMOSE!

# JURA 4

Frequenza 27 MHz Impedenza 52 Ohm SWR: 1,1 centro banda Potenza massima 400 W Base in corto circuito anche per impedire l'ingresso delle tensioni statiche.

# JURA 45

Stilo in acciaio inox con spirale alto m. 0,60 circa.

### JURA 4L

Stilo in acciaio inox 17.7 PH conificato alto m. 0,70 circa.

# JURA 6

Frequenza 27 MHz. Impedenza 50 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 600W. Base in corto circuito anche per impedire l' ingresso delle tensioni statiche.

### JURA 65

Stilo in acciaio inox 17.7 PH con spirale alto m. 1 circa.

## JURA 6 L

Stilo in acciaio inox 17.7 PH conificato alto m. 1,10 circa.

# JURA 8

Frequenza 27 MHz. Impedenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 800W. Base in corto circuito anche per impedire l' ingresso delle tensioni statiche. Stilo in acciaio inox 17.7 PH lucido

Stilo in acciaio inox 17.7 PH lucido o cromato nero, alto 1,50 conificato per non provocare QSB.

# JURA 10

Frequenza 27 MHz. Impedenza 52 Ohm. SWR: 1,1 centro banda. Potenza massima 1000 W. Base in corto circuito anche per impedire l' ingresso delle tensioni statiche.

Stilo in acciaio inox 17.7 PH alto m. 1,75 circa, conificato per non provocare QSB. Foro da praticare sulla carrozzeria mm. 10.

SIGMA ANTENNE s.r.l. 46047 PORTO MANTOVANO (MN VIA LEOPARDI, 33 TEL. (0376) 398667 FAX. (0376) 399691



- QUALITA
- ROBUSTEZZA
- PRESTAZIONI ELEVATE
- AFFIDABILITA'

BREVETTO DEPOSITATO



narcucci sufficio vendite - Sede: Via Rivoltana, 4 - km 8.5 - 20060 Vignate (MI) - Tel. (02) 95360445 - Fax (02) 95360449 - 95360196 - 95360009 show-room: via Fili Bronzetti. 37 / G.so XXII Marzo. 33 - 20129 Milano - Tel. (02) 7386051 - Fax (02) 7383003

# AUDIOMUSIC

# CB-OM-SWL - Antenne e Accessori

Installazioni - Strumentazione - Telefonia cellulare RICAMBI ORIGINALI E ASSISTENZA TECNICA DIRETTA Vendite contrassegno in tutta Italia - Ritiro dell'usato

[el. / Fax (035) 958079 - Via Nazionale, 55 - S. Paolo D'Argon - 24060 BERGAMO - Chiuso il lunedì mattina



# UN CORSO PER OGNI ESIGENZA DI LAVORO O DI RIQUALIFICAZIONE



- \* CORSI APPROVATI CON DELIBERA DELLA GIUNTA PROVINCIALE DI BOLOGNA Nº 1603 DEL 19/12/94
- \*\* CORSI DI CUI E STATA CHIESTA L'APPROVAZIONE ALLA REGIONE E.R. PER IL CONTRIBUTO DEL F.SE-AF 1995

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE ING. PAOLO KOUSSIS C/O ECAP LAVORO



# mercatino postelefonico

occasione di vendita, acquisto e scambio fra persone private

**VENDO** ponte RLC General Radio 650A perfetto alimentazione a 220V £. 250K, oscillatore Mic Rovolter Ferris 10dB 100kHz÷22MHz £. 150K, misuratore di potenza uscita BF General Radio 583A £. 50K 1 milli÷5 watt.

Giorgio Calcinai - via Fossato S. Nicolò 1/9A - **16136** - Genova - Tel. 010/221672

**VENDO** favolosi integrati Plessey SL612C amplificatori RF-IF con cag, SL623C per demodulazione AM-SSB con cag, SL1613C amplificatori IF logaritmici per analizzatori di spettro o voltmetri con scala in dB.

Franco Rota - via Grandi 5 - **20030** - Senago (MI) - Tel. 02/99050601

**VENDO** occasioni elettroniche e ottiche, Radio d'epoca e NON, Registratori, Fonovaligie, Videocamere e accessori, Binocoli, Fotocamere, Valvole miniatura e militari, Trasformatori di uscita, Componenti elettronici ed elettromeccanici, Optoelettronica, Accessori per BF e Hi-Fi. Inviare £. 2.500 in francobolli per elenco illustrato del materiale.

Robertó Capozzi - via Lyda Borelli 12 - **40127** - Bologna - Tel. 051/501314

**VENDO** trasmettitore radio privata FM 88-108dB elettronica potenza 900 watt revisionato usato 6 mesi + antenne direttive Prais larga banda 3 elementi + accoppiatori + altro.

Alberto Devitofrancesco - via Rossano Calabro 13 - **00046** - Grottaferrata (Roma) - Tel. 06/9458025

**VENDO** assortimento di n°20 valvole Octal (marche USA), n°10 in vetro, n°10 in metallo tutte nuove! + 10 zoccoli per dette, il tutto £. 60.000 S.P. incluse, assortimento n°40 valvole Octal Noval usate, funzionanti, provate con TV 7 d/v il tutto £. 50.000 S.P. incluse, ricevitore GRC 9, 3 bande 2÷3.6/3.6÷6.6/6.6÷12MHz ottimo stato completo di parti vitali, valvole cristallo + schemi di utilizzo £. 70.000 S.P. incluse.

Angelo Pardini - via Piave 58 - **55049** - Viareggio (Lucca) - Tel. 0584/407285 (ore 16÷20)

**VENDO** antenna Loop magnetica da 3,5-7MHz, diamet. 200cm consens. variab. telec. £. 500.000 + una per 14-30MHz diam. 100cm £. 250.000, autocostr. Per ovvie ragioni non posso spedire. **CERCO** cataloghi Marcucci anni 1970-1979.

Francesco Coladarci - via Morrovalle 164 - **00156** - Roma - Tel. 06/4115490

**CERCO** Rx, Tx, Converter, componenti e documentazione Geloso. **CERCO** Surplus, in particolare Rx Bendix RA1B, ARC5, GRC19, AR18, ecc., Rx Hallicrafters. **VENDO** apparati surplus vari, chiedere elenco.

Laser Circolo Culturale - Casella Postale 62 - **41049** - Sassuolo (MO) - Tel. 0536/860216 (Sig. Magnani)

**VENDO** ricevitore Racal RA17L 500kHz a 30MHz ottimo stato con manuale e valvole ricambio £, 750.000, non spedisco.

Tino Mussa - P.zza Sauro 22 - **10149** - Torino - Tel. 011/7391300

**VENDO** ricetrasmettitore JRC Rx NRD-515, NVA-515 Filter CFL260, CFL-230 Tx, NSD-515, NBD-515, CHG-43 completi di manuali. Non spedisco £. 2.500.000.

Luigi Busatta - via Monte Cavallo 13/A - **30030** - Favaro Veneto (VE) - Tel. 041/635219



Bobinatrice qualsiasi tipo **CERCO** radio d'epoca vari tipi, **VENDO** e **RESTAURO** materiale radio d'epoca, **COMPRO**: gruppi AM medie e frequenze ecc. Dò consigli su restauri. Radio d'epoca **COMPRO** e valvole, previa siglatura.

Giuseppe Ingoglia - via Vittorio Emanuele 113 - **91028** - Partanna (TP) - Tel. 49485

**VENDO** transceiver Yaesu FT 200 esteticamente perfetto, valvole finali nuove, manuali in italiano £ 450.000, palmare 2M FM MT20E Daiwa completo accessori, manuale imballo originale £ 150.000. Donatello Barani – via Mensa 44 - **48010** - Loc. Mensa (BA) – Tel. 0544/554345

VENDO ricevitore TV satellite in kit premontato, stereo, ottima qualità a £. 90.000. Decoder D2 Mac + Card 8 canali a £. 750.000. Card Videocrypt universale e Card D2 Mac per partite di calcio di serie A in diretta.

Benedetto Collini - via Passolanciano 17 - **65124** - Pescara - Tel. 0330/314026

**CERCO:** CB portatile di questo genere (Alan 38, Alan 95, Intek Andycom 50S o 55S ecc.). **COMPRO** solo se in buon stato e perfettamente funzionante e a prezzo interessante. **VENDO:** Commodore 64 senza monitor e attrezzato di alimentatore, registratore, tastiera nuovo modello e vecchio e cavi.

Tiziano Serattini - via Roma 66/4 - Calderara (BO) - Tel. e Fax 051/722846

**VENDO** stazione completa CB composta da: President Jackson 220 Ch. amplificatore lineare mod. B2002 600W AM-750 SSB Ros. Wattmetro HP202 tutti e due 2 mesi di vita + antenna 518K46 Mondial. Il tutto in buono stato e perfettamente tunzionante a £. 700.000.

Gianluca Ricci - via Leone Tolstoi 36 - **67100** - L'Aquila - Tel. 0862/316995 (ore pasti)

**CEDO** HP8620C, HP86290A Sweep 2/18GHz, HP8640B, HP8656A, HP8673B, gen. sen. sint Network HP8754A carichi Bird 67/8141/8891/6154 analizzatore spett. HP8565A, HP8559 con HP182T Harmonic Mixer HP11971T kit completo 18/40GHz. Antonio Corsini - via Ciserano 23 - **00125** - Roma - Tel. 06/52357277

**VENDO** linea Geloso completa G4/216, G4/228 Makil, G4/229 Makil, Converter 4/152, 144, 146 ottimo stato funzionante £. 1.200.000 trattabili. No perditempo.

Luciano Martini - via Udine 1 - **31020** - Lancenigo (TV) - Tel. 0422/446275, Fax 0422/446429 (ore serali)

CEDO: oscilloscopio Farnell 10MHz 2 tracce (manca trasformatore) + schemi £. 150K, Commodore 64 + Floppy + Stampante £. 350K, coppia Fieldmaster 900 palmari CB anni '70 £. 100K, Standard C800 palmare VHF 1Ch Tx 10Ch Rx da quarzare £. 100K, Mixer Gemini MX881 8Ch + Eco, filtri CW e CWN per FT101/ZD £. 80/100K coppia palmari Prodel UHF, FT709 Yaesu, Rx 1Ch VHF (tutti da canalizzare) - coppia telaietti VHF Tx + Rx 1Ch per ponte, Riviste CEDO/CERCO (invio lista dettagliata) tubi per oscilloscopio.

**ACQUISTO** tasti telegrafici di qualsiasi tipo e genere e tutto ciò che è attinente alla telegrafia: libri, manuali, ecc. Annuncio sempre valido.

Danilo Galizzi - via L. Steffani 7 - **24015** - San Giovanni B. (BG) - Tel. (Segreteria/Fax) 0345/43437

**CERCO** stazione RF4 anche incompleta (soło Tx o solo quadretto per es.). **CERCO** Rx e Tx Surplus italiani ante 1945.

Antonio - Tel. 0373/86257 (ore 20-21)

**CERCO:** schema elettrico per President Lincoln originale o fotocopia comprendente anche varie modifiche, max £. 6.000.

Gennaro Cancello - via Cumana 1 - **80077** - Casamicciola Terme (NA) - Tel. 081/996187 (ore pasti)

CERCO per RTx 820 Kenwood, VFO 820, Filtro CW, SP820, Rx Collins, 51S1, VFO 312 B5. VENDO Tx navale, mod. 204/C, Allocchio Bacchini, finali, 2QB 3.5/750, AM-CW, quarziera 40 quarzi, come nuovo. Rx Tx CA28 SSB/CW 20W freq. da 3 a 15MHz, 12V<sub>cc</sub>, canalizz., E.230/V.U. 12/V<sub>cc</sub>, cestello spallegiato.

Corrado Rasori, I5JRC - via S. Remigio di Sopra 21/ 13 - **54100** - Massa - Tel. 0585/47238 (ore 9/12 - 16/20)

**VENDO** analizzatore di spettro 2GHz Rohde Swarz Polarad 632 C1, memoria digitale indicatore digitale di frequenza, sensibilità -120dBm a 1kHz BW £ 5.000.000 trattabili.

Federico Galieni - via Lomellina 7 - **63039** - S. Benedetto T. - Tel. 0735/594500

**CERCO** ricevitore militare tedesco mod. Köln - T8K44 ed eventualmente anche altro tipo di apparecchiatura militare tedesca.

Vittorio Bogni - via Marangone 10 - **21016** - Luino (VA) - Tel. 0332/531594

**VENDO** app. HF Drake TR4 + Altoparlante alim. stessa linea da revisionare £. 650.000 + Surplus Rx Txtipo R107T da 20 a 52MHz in FM con accordatore incor. adattatore a 13 volt con vari raccordi £. 250.000 perfetto.

Flora Caronte - via F. Tovalieri 392 - **00155** - Roma - Tel. 06/2303881

**CERCO** schema e manuale operativo del provavalvole Chinaglia modello CD-P6. Pago quanto richiestomi.

Carlo Bignami - via Roma 23 - **24034** - Cisano Bergamasco (BG) - Tel. 035/787424

**VENDO** TM78 completo, nuovo inusato con imballo a £. 650.000.

Denni Merighi - via De Gasperi 23 - **40024** - Castel. S.P.T. (BO) - Tel. 051/944946

**CERCO** manuale uso per Sommerkamp FT277 possibilmente in italiano anche fotocopie purché leggibili. Grazie.

Fabrizio Marchetto - via G. R. Vercelli 61 - **10020** - Brusasco (TO) - Tel. 011/9156996

VENDO linea Drake T4XC + R4C + NB4 + MS4 linea Collins 3293A + 7583C + 312B3 + S16F2 emblema tondo KWM2 + alim. Collins + MM1 microfono lcom IC2KL ampl. Solid State KWM2A + 516F2 + 312B5 + 62S1 + SM2 Mic. marchio tondo, tutto come nuovo.

Ezio Pattoglio - via Avagnine 1 - **12084** - Mondovì (CN) - Tel. 0174/681430

**VENDESI** valvole nuove ed usate. Prezzi modici. Inviare lista. Annuncio sempre valido fino ad esaurimento merce. In più **VENDESI** schemi radio a valvole e transistor. Scrivere.

Maurizio Gesualdi - via Casilina 145 - **03013** - Ferentino (FR)

Telereader 660 decoder CW-RTTY ARQ, FEE, ASCII, con monitor Philips 12 pollici **VENDO** £. 500.000. Non spedisco.

Eugenio Antichi - C.so Martinetti 116 - **16149** - Genova - Tel. 010/6453438

**CERCO** VFO esterno, Drake RV-4C per Transceiver TR-4C e 34-PNB scheda Noise-Blanker.

Ermanno Pirondelli - P.zza A. Moro 17 - **38060** - Ronzo-Chienis (TN) - Tel. 0464/82776

**VENDO:** strumentazione elettronica antica e moderna, Surplus militare.

Vincenzo Italia - L. Tevere Pietra Papa 139 - **00146** - Roma - Tel. 06/5587797 (ore serali, segreteria telefonica)

**VENDO** Kenwood R2000 £. 500.000, BC348 - Alim. 220 £. 300.000, BC603 - Alim. 220 £. 100.000. Fabio Anselmi - Tel. 0564/28649 (ore serali)

VENDO RX Eddystone (0,5-30MHz), EC10 generatore RF HP608. CERCO RTx Syncal 30, PRC24, SE615, Rx-RTx Collins.

Aldo Sempiterni - via Roma 137 - **58028** - Roccatederighi (GR) - Tel. 0564/567249

Rx Collins URR 390A perfetto, schede madri 286 HD 21M, monitor CGA colori con Scart comp. 8088 comp. e molto altro materiale. Chiedere lista inviando £. 2.000 in francobolli. **SCAMBIO** programmi per PC.

Paolo Rozzi - via Zagarolo 12 - **00042** - Falasche Anzio (RM) - Tel. 06/9864820 (dalle 18.00 alle 22.00)



Giovanni - Tel. 0331/669674

CEDO strumenti generatori HP612A, HP8640B, HP8673B, HP8614A, HP8616A, HP8662A, HP4204A, HP3325A, HP8656A, Contatore Racal 7900, SD6245A 18GHz alta stab. Network gen. HP8754A Power, Meter HP438A, HP435A multimetri HP Fluke.

Antonio Corsini - via Ciserano 23 - **00125** - Roma - Tel. 06/52357277

**CERCO** RTx HF o veicolare bibanda, **OFFRO** in cambio PC 386, palmare VHF con amplificatore e materiale radio ed elettronico. Valuto altre proposte. Penna - Tel. 0522/531037 (ore 19÷22)

**VENDO** ricetrasmettitore VHF portatile Yaesu FTC 2300, 6 canali quarzato 130-175MHz con istruzioni e schema elettrico. **VENDO** ricetrasmettitore VHF portatile Yaesu quarzato 6 canali per banda radioamatoriale ottimo stato £. 90.000, eventuali accessori a richiesta. Telefonare per disponibilità di altri apparati usati.

Francesco Accinni - via Mongrifone 3/25 - **17100** - Savona - Tel. 019/801249

**CERCASI** uno dei seguenti demodulatori CV157, SBC1 (TMC), CU591, TMC MSR4 per uso SSB del ricevitore 390 Collins. **CERCASI** anche ricevitori Collins 51S1.

Piero Prodi - via Stazione 8 - **50030** - Borgo S. Lorenzo (FI) - Tel. 055/8495715 (ore 20-21)

VENDO videoregistratore Phonola vid. 2.000-28VR40, Stereo billingue, come nuovo. Vito - Tel. 0522/661567 (ore pasti)

**VENDO** Surplus militare Avio (bussole giroscopiche, elettroniche come nuove U.S.A.), bussole "Sperri U.S.A." da alianti o altro contengono il Giroscopio ad aria, non occorre nessuna batteria. L'aria porta il Giroscopio alla velocità di 20.000 giri al minuto le due bussole portano i quadranti in gradi 360/0 punto Nord (piloti automatici n°2 Giroscopi) n°3 amplificatori, 5 Relè, Alimentatore 115/400Hz incorporato peso kg. 6,5. Gli strumenti, i relè, sono racchiusi sotto vuoto. Un gioiello.

Silvano Giannoni - C.P. 52 - **56031** - Bientina - Tel. 0587/714006

**VENDO** EF184/6EJ7 per ampli OTL Siemens, 6C33 CB ECH81 Philips £. 5.500, ECF82 G.E. £. 5.500, 6BQ7 Tungsram £. 6.000, 7025 £. 11.000, EL34 Philips, E80CC Mullard, 6SN7 GTA Mullard, Sintonizzatore High-Fidelity Philips valvolare Cabinet in legno, altre valvole.

Mauro Azzolini - via Gamba 12 - **36015** - Schio (VI) - Tel. 0445/526543 o 0445/525923

**PERMUTO** cercametalli White's Coinmaster 1000 con oscilloscopio 60MHz. Giancarlo Riminucci - Tel. 0722/75318

VENDO Rx Plessey PR 1553 + Rx Grundig sat. 500 + Rx Galaxy R530 + RTx Yaesu FT301D + alim. FP301 + Tx VHF Collins 242 - F12 + RTx VHF ERE Shak?

Claudio de Sanctis - via A. di Baldese 7 - **50143** - Firenze - Tel. 055/712247

VENDO 19MKII, 19MKIII, BC669, GRC9, BC191, BC1000, Cassa taratura BC611, Cassa taratura BC1000, accessori per MK19II e III, accessori per BC1000.

Adelio Beneforti - via Trasimeno 2-B - **52100** - Arezzo - Tel. 0575/28946

VENDO valvole nuove tipo: 2A3, 300B, E34L, EL34, 6550WA, 6L6WXT, 5881, 12AX7WB, 845, 12AY7, EF37A, 6C33CB, 310A, ECC85, E80CC, E81CC, E82CC, E83CC, E88CC, EF86, 6CA7 ed altre. Franco Borgia - via Valbisenzio 186 - 50049 - Vaiano (FI) - Tel. 0574/987216

**VENDO** interfaccia telefonica Radioline £. 350.000, Centralino telefonico Gustavo 502 £. 600.000, chiave DTMF £. 100.000, telecomando via telefono 8 comandi £. 250.000, programmatore universale ALL03 £. 700.000.

Michele Matì - via Pio La Torre 33 - **50053** - Empoli - Tel. 0336/679060

VENDO Linea Drake + T4XC + R4C + MS4 + MN2000 completa di Noise Blancher + cristalli 15X Rx, tutto £. 3.000.000. Linea kW - 680S + TS680S + AT250 + PS50 + SP430 + Imballi originali + Manuali e schemi, tutto £. 3.000.000. astenersi chi non è interessato.

Alfredo Cafiso - v.le Trieste 171 - **34072** - Gradisca d'Isonzo (GO) - Tel. 0481/92711

**VENDO** Tone 9000E, modulatore/deomdulatore CW, RTTY, ASCII con relativo monitor perfettamente funzionante.

Massimo Brambilla - via Negrinelli 6 - **20045** - Besana Brianza (MI) - Tel. 0362/994749 (18.00 - 20.00, chiedere di Massimo)

**CERCO** schemi e/o manuali dei seguenti apparati: Scientific Radio Systems tipo SR204 e tipo SR210 Hagenuk SSB Exciter tipo EGKS 400SS.

Gianluigi Orecchia - via Finale 15/2 - **16157** - Genova - Tel. 010/661277 (dopo le ore 20.00)

Surplus radio **VENDO** Rx R210, 2/16MHz, RTx TS520S, Rx FRG7000, Rx, URR, 648, 348, 392, GRR5, RTx, 19MK3, 48, 58, MK1, GRC9, BC1306, BC1000 RT, 67, 68, RT70, PRC, 6+8+9+10, Rx, BC312, 348, Provavalvole 177, freq. BC221.

Guido Zacchi - via G. Di Vagno 6 - **40050** - Monteveglio (BO) - Tel. 051/960384 (ore 20÷22)

**CAMBIO** Kenwood TM 441 UHF 35W con uno dei seguenti surplus: AR18, WS21, GRC109, 19MK completa RX5511, eventuali RTx marini. **CERCO** LS3 **SCAMBIO** con 4 annate R.R. o **ACQUISTO**. Walter Amisano, IX10TS - via Abbè Gorret 16 - **11100** - Aosta - Tel. 0165/42218

VENDO alimentatore Kenwood PS30 £. 250.000 + Lineare da base 3-30MHz transistorizzato 300/600 watt £. 550.000 + Micro MC50 Kenwood £. 100.000 + APP HF NEC CQ 110E da sistemare a £. 450.000. Posso scambiare con Sommerkamp 505 11/45/88MHz. CERCO SP6 Yaesu scheda FM747. Annuncio sempre valido. Grazie.

Luigi Grassi - Loc. Polin 14 - **38079** - Tione (TN) - Tel. 0465/22709

**CERCO** Rx OC9 massima valutazione se in buono stato. Esamino offerte altri Rx e Tx Surplus Allocchio Bacchini.

Antonio - Tel. 0373/86257 (ore 20-21)

**VENDO** valvola 4CX150, zoccolo ceramico, ventilatore a chiocciola tulto per £. 150.000. Control Box per AR40 £. 50.000, amplif. UHF MHW710.1 per 430MHz 10W £. 80.000 compreso circ. stampato e docum. binocolo 8x40 £. 40K.

Sebastiano Cecchini - P.zza Allende 1 - **27015** - Landriano (PV) - Tel. 0382/64304

**VENDO** programma per AR3000 e/o 3000A di cui ne permette l'uso anche come analizzatore di spettro con cursore e marker.  $\mathfrak L$ . 70.000 + S.P.

Enrico Marinoni - via Volta 10 - **22070** - Lurago M. - Tel. 031/938208

**VENDO** stazione fissa per CB composta da ricetras. Lafayette 20W 40 canali AM, FM, CW, USB, LSB ecc. N°2 microfoni lineare a valvole 200W Rosm./ Watt. due antenne e cavi prezzo affare £. 600.000. Gaetano Floriello - via Pitagora 7 - **20052** - Monza - Tel. 039/2722306

VENDESI: Bolometro HP 435B + testa HP 8481 e cavo; HP 432A + testa HP 478 e cavo; Heathkit Wattmetro BF; Testina ricambio HP 478; Racal-Dana 9105 Microwattmetro 1.5GHz; Hatfield attenuatoreda 121dB a passi di 0,1dB BF; Attenuatore fisso N per Microonde; Attenuatore fisso BNC per RF; Attenuatore BNC Shuner 30dB 4GHz; Bird 8325 Attenuatore di potenza passante 30dB 500W; Bird 8139 carico fittizio 150 watt 3.5GHz; HP 8491 Attenuatore nuodo 3dB 12GHz 2 watt; Bird 8166 carico fittizio 150 wayy 50 ohm; AVO Meter Multimetro analogico professionale; Eagle Multimetro analogico 5kV AC-DC; Saldatore PS 3 Weller

Roberto Calandri - Tel. 0337/652616

VENDESI: Cacciavite antinduttivo doppio Spectrol; Dosimetro per radioattività: Scaricatore per dosimetri; Alimentatore Farnell duale 2 per 30 Volt 2A; Alimentatore duale Kingshill 2 per 30 volt 3A; Alimentatore digitale LCD 40 volt 5 ampère; TWT 5-6GHz 38dB 15 watt completo di alimentatore; Detector HP in guida d'onda; Generatore di rumore Nore Microwave; Busta cavi e accessori; Connettore SMA maschi volante. Sono disponibili i manuali tecnici di moltissimi strumenti delle migliori marche: HP, TEK, Rohde e Schwarz, e molte altre (richiede volta per volta: si dispone di enorme collezione di manuali).

Ferruccio Platoni - Tel. 075/607171 o 0336/795198

**VENDO** traliccio telescopico Laboratorio Tevere alto 11 metri (chiuso 3,4) con verricello, zincato e verniciato a fuoco, norme mil. pesa 65 kg. on rotore Tevere 1 vite senza fine carico dinamico 2250 kg., Control Box digitale, con cavo, controventi nylon, perfetto stato, £. 1.900.000 con Mast acciaio Inox. Sergio I1SRG - **16036** - Recco - Tel. 0185/720868 (NON oltre le 20.00)

VENDO manuali (ripr.) scanner AOR AR1000, AR1500E, AR1500EX, AR2000, AR2001, AR2002, AR2800, Regency PRO-30, PRO-34, PRO-2004, PRO-2021, Handic 0050, Kenwood R-1000, Yaesu FT-23, FT-411, FT-470, SX200, Optiscan SBE, Bearcat BC210, BC220 (FB), FRG-9600 £. 25.000 cad., manuali (orig.) AR3000, AR3000/A, RZ-1 £. 90.000 cad. Het RACAL Handbook, in olandese/inglese £. 30.000.

Crispino Messina - via Di Porto 10 - **50058** - Signa (FI) - Tel. 0360/231853 (ore 21.00)

VENDESI: Analizzatore di spettro: HP 182T + HP 8558B 100kHz - 1500MHz; HP 141T spect. Mainframe; HP 8552B IF Section spec. anz.; HP 140T spect. anz. Mainframe; HP 8552A IF Section spec. anz.; HP 8555A RF Section spec. anz. 18GHz; Ando AQ1417B+AQ1407B anz. ottico; Wayne Kerr Analyzer freq. response; Wiltron 560A Anz. di reti comp. di sonde e riflettometro. Farnell PG 102 Generatore di impulsi; HP 8620A Sweepper Mainframe; HP 8621B Sweep Plug-in 0.1-4.3GHz; Wiltron 610C + 6247D 10MHz 18GHz Sweep gen.; HP 3400 Voltmetro elettronico BF; Bird 43 Wattmetro RF; Elementi per Bird 43; Prelievo per Wattmetro Bird 43; Valigetta Bird 43 in pelle.

Ferruccio Platoni - Tel. 075/607171 o 0336/795198

Tubi elettronici, garantiti, costruiti epoca 1960/70. Credo che non vi sarà difficile trovare non solo le valvole di ricambio normali, ma anche le più antiche. Speciali Magnetron, Clajston. Per coloro che si proponessero una iniziativa. Per progetti "audio" o lineari a valvole. Garantisco una certa consistenza di valvole uguali. Esempio 100TH, 8001, 2C39, 2C40, 2C42, 2C44, 2C46, 814, 1624, 1625, 715C, 7193, QQE06/40, 807, 6AQ5, PCL82, ECL82, PCF82, ECF82, 6V6, 6N7, 6K7, EF183, EF184, 6C5, RK75, 2E22, 6080 e altre. "EL32" Mullard. Trasformatori speciali classe "A" ecc.

Silvano Giannoni - C.P. 52 - **56031** - Bientina (PI) - Tel. 0587/714006

## !! MARCONIANI !!

Ultime copie della più completa bibliografia Marconiana con cronologia e studi introduttivi. Bella foto Marconi -1896 - Londra

Opera esaurita del CNR-1974.

Richiederla tramite pacco controassegno raccomandato  $\mathfrak{L}$ . 34.000. Spedizione compresa a:

Lodovico Gualandi - via P. Pasquali 6 - **40134** - Bologna

VENDO Rx Telefunken KW-104 da 1MC a 30MC completo cassa e manuali £. 1.000.000. CERCO Rx NDR-72 Plessey PR 1556.

Leopoldo Mietto - via C.so del Popolo 49 - **35131** - Padova - Tel. 049/657644

VENDESI: Oscilloscopi Philips PM 3262 100MHz DT DBT; Philips PM 3240 50MHz DT DBT; Tektronix 453 50MHz DT DBT; Tektronix 475 200MHz DT DBT; Tektronix 466 100MHz DT DBT mem. ana; National 5730A 50MHz DT DBT mem digit; Kikusui Monitor XY 14 pollici; Kikusui Monitor XY 9 pollici; Marconi Monitor XY TF 2212A; Sonda per osccilloscopio 250MHz 1:1, 10:1 Generatore HP 8640B AM-FM 500kHz-550MHz (1100); Marconi TF 2015 + TF 2176 520MHz; Marconi TF 2008 10Kc-520Mc AM-FM; Marconi TF 2120 Generat. di funzioni; Marconi TF 2000 Generat. BF sinus. atten.; Farnell LF1 Generatore di funzioni.

Roberto Calandri - Tel. 0337/652616

**CERCO** schema elettrico dell'amplificatore B.F. Siemens mod. ELA 94-05.

Umberto Bianchi - C.so Cosenza 81 - **10137** - Torino

Meteo **VENDO** interfaccia per trasformare i ricevitori Yaesu, FRG9600, Icom ICR 7000, Icom ICR 100, Standard AX 700, AOR 3000 ed altri su richiesta in perfetti ricevitori, professionali per la ricezione dei satelliti meteorologici. Si tratta di nuove medie frequenze che dal momento della loro connessione sul ricevitore lo abilitano alla demodulazione di segnali con larghezza di banda di 30kHz trasmessi dai satelliti quindi ora il vostro ricevitore può demodulare a 12kHz, 30kHz e 150kHz. Le schedine sono di facile installazione e garantite nel loro funzionamento. Buone immagini a tutti.

Gianfranco Santoni - via Cerretino 23 - **58010 -**Montevitozzo (GR) - Tel. 0330/271810

**CERCO** apparato veicolare bibanda VHF-UHF anche non di recente costruzione.

Sandro Rocca - Tel. 0462/502380 (ore pasti)

VENDO palo telescopico 15 metri zincato base ribaltabile verricello nuovo + TM3MK3 + THF3 PKW+verticale VK5DR 10/80 mt + 2 elementi quad. HyGayn 11 metri + accessori cellulare P300 + VENDO tralicci pali gabbie su misura su ordinazione. CERCO KLM34A + Kenwood TM732 + Log105/1300. No perditempo.

Orazio - **00100** - Roma - Tel. 06/9495578 o 0330/ 575333

**CERCO:** antenna Sirtel linea 1500, **COMPRO** solo se in ottimo stato; perfettamente funzionante e a buon prezzo. **CERCO** anche: libri o fascicoli di elettronica generale.

Tiziano Serattini - via Roma 66/4 - Bologna - Tel. e Fax 051/722846

**VENDO** convertitori rotanti (Inverter) ingresso 24V/100A, uscita 115V/400Hz trifase o monofase 1500/1250VA, nuovi, disponibili con potenza 250VA out. Carmelo Litrico - via Piave 21 - **95030** - Tremestieri Etneo (CT) - Tel. 095/7412406

| Spedire in busta chiusa a: Mercatino postale c/o Soc. Ed. Felsinea - Via Fattori 3 - 40133 Bologna | Interessato a:                                           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------|
| Nome Connome L                                                                                     | □ OM - □ CB - □ SWL<br>□ COMPUTER - □ HOBBY              | 04/95    |
| Via n lel. n                                                                                       | □ HI-FI - □ SURPLUS □ SATELLITI □ STRUMENTAZIONE (firma) |          |
| TESTO (scrivere in stampatello, per favore):                                                       |                                                          | ON 🗆     |
|                                                                                                    |                                                          | īS 🗆     |
|                                                                                                    |                                                          | Abbonato |

# MIDI KEYBOARD

# Pino Castagnaro

Una tastiera professionale per pilotare qualunque strumento, e sono ormai moltissimi, che sia dotato di ingresso MIDI.

Chi ci segue assiduamente sa che la nostra rivista, tra gli interessantissimi articoli che pubblica mensilmente, riserva un posticino non trascurabile alle applicazioni di tipo musicale. Considerando che ciò risulta gradito ai nostri lettori, abbiamo pensato di aumentare gli sforzi in questa direzione realizzando sia progetti di media difficoltà, sia progetti un tantino più impegnativi (ricordiamo a tale proposito l'interfaccia MIDI per PC pubblicata nel dicembre '92 e i numerosi effetti per chitarra).

Consci quindi di procedere nella giusta direzione, e spinti da numerose richieste, abbiamo realizzato questa tastiera professionale che potrà essere di grandissimo aiuto a coloro i quali possiedono già uno strumento MIDI, sia esso un'altra tastiera od una batteria o, meglio ancora, un modulo senza tastiera, tipo "expander".

Prima di procedere nella descrizione è doveroso evidenziare il fatto che, da sola, questa tastiera non suona, in quanto essa produce "solo" dei codici numerici interpretabili da qualunque strumento dotato di interfaccia MIDI. La cosa di per sé non è un grande problema, in quanto le grandi Case tipo Yamaha, Casio, Roland, Bontempi, etc... vendono a bassissimo prezzo delle tastierine dotate di tale interfaccia, e con delle sonorità ottime.

L'unico neo è che in genere si estendono solo su un paio di ottave ed hanno tasti non professionali, con spaziature che possono andar bene per le dita di un bambino, ma non per la mano allenata di un tastierista. Queste quindi possono essere pilotate dalla nostra tastiera utilizzando perciò gli ottimi timbri professionali presenti.

# Cenni sul protocollo MIDI

I nostri lettori conoscono il protocollo MIDI, in quanto Elettronica Flash ha già trattato questo argomento. Per gli altri diamo qualche cenno rimandando, per un ulteriore approfondimento, all'articolo pubblicato sul numero del dicembre '90, ed ai riferimenti bibliografici.

MIDI sta per "Musical Instrument Digital Interface" che significa: interfaccia digitale (numerica) per strumenti musicali.

Concepita poco più di dieci anni fa, consente di far il "colloquio" tra due o più strumenti musicali, non attraverso suoni, ma dei segnali di tipo numerico. In pratica il MIDI è solo un protocollo, uno standard.

La trasmissione avviene serialmente con una tecnica ad "anello di corrente" da 5 mA. In pratica ogni strumento, in trasmissione, funziona da generatore di corrente che pilota un LED presente nel circuito di ricezione. In ricezione il LED, che fa parte di un optoisolatore, riceve gli impulsi e li manda al circuito di decodifica (in genere un microprocessore). Un fotoaccoppiatore è obbligatorio per l'isolamento elettrico tra le due parti. La trasmissione è asincrona ed è scandita da un clock ad una frequenza di 31250 Hz con un protocollo ad 8 bit di dati, 1 bit di stop, 1 bit di start e senza controllo di parità.

ELETTIRONICA

Quest'ultima condizione limita la trasmissione a brevi distanze (qualche metro), ma consente una elevata velocità di trasmissione. Per la connessione fisica tra gli strumenti viene utilizzato un cavetto con presa DIN a cinque poli, maschio, posti a 180 gradi. In questa maniera lo strumento sarà dotato di analoga presa femmina.

# Considerazioni preliminari

Com'è facile intuire, un progetto di questo tipo richiede, per la sua realizzazione, la presenza di un sistema a microprocessore. Ciò non è un problema per grandi aziende tipo Casio, Gem, etc... ma diventa molto oneroso, al limite quasi irraggiungibile, per hobbisti e/o sperimentatori. Questo non tanto per il costo del materiale, ma per la necessità di avere un sistema di sviluppo che consenta di compilare il "firmware" e di trasferirlo su ROM.

Attualmente il costo di tale apparecchiatura è sceso di molto, ma comunque non si va al di sotto di un milione e mezzo di lire. Considerando l'uso limitato che ne può fare lo sperimentatore, abbiamo scartato questa idea.

In realtà avremmo anche potuto fare come alcune riviste che realizzano dei progetti con microprocessore (spacciandoli, tra l'altro, come progetti originali) e costringono il lettore a comprare le EPROM già programmate. Anzi, spesso, il sistema diventa ancora più subdolo perché, non pubblicando il disegno dello stampato, costringono all'acquisto dell'intero kit.

Poiché Elettronica Flash fornisce un servizio e non è una società per la vendita di kit, abbiamo pensato ad una soluzione alternativa: il microprocessore programmabile da tutti.

Ci spieghiamo meglio! Esiste sul mercato, e già Nello Alessandrini, nostro collaboratore, l'ha utilizzato (vedi bibliografia) - un microprocessore della Intel denominato 8052 AH-Basic, che ha la possibilità di essere programmato in Basic. Ciò significa che, tramite la porta seriale di un comune calcolatore, è possibile scrivere un programma in Basic, verificarne il funzionamento ed eseguirlo tramite un programma di comunicazione tipo XTAL e altri più recenti.

Una volta che il programma "gira" si rende autonomo il funzionamento del circuito trasferendo il programma su una EPROM. E questo passaggio è molto semplice perché è lo stesso microprocessore che gestisce tutte le operazioni di scrittura del programma sulla memoria non volatile. Da questo momento in poi il circuito, all'atto dell'accensione, sarà controllato dal programma in Basic, tradotto e trasferito su EPROM e quindi la scheda sarà completamente autonoma.

I vantaggi sono molteplici:

- il linguaggio di programmazione (BASIC) è alla portata di tutti e non costringe a noiose programmazioni in ASSEMBLY;
- si fa a meno del sistema di sviluppo: il programma può essere cambiato con estrema facilità inserendo un altro dispositivo di memoria.

### Schema a blocchi

Lo schema a blocchi illustra i componenti più significativi del circuito e le connessioni. Oltre alla presenza della ROM e della RAM e dei due integrati di interfacciamento input/output è possibile notare i due collegamenti inusuali per un classico sistema a microprocessore: l'interfaccia RS232 per la connessione al calcolatore ed il circuito di programmazione delle EPROM.

Vediamo adesso uno per uno, in dettaglio, i vari componenti.

L'interfaccia seriale è costituita da un integrato, U7, che adatta i livelli di tensione tra la logica TTL e lo standard RS232. Attraverso questa interfaccia il microprocessore, l'8052 AH-Basic, legge il programma in Basic scritto sul PC e lo traduce in codice eseguibile tramite un "interprete" interno. È ovvio comunque, che non bisogna portarsi appresso un PC per assicurare il funzionamento della scheda. C'è quindi la possibilità di fare eseguire al microprocessore non già il programma in Basic scritto e residente sul PC, ma un programma scritto precedentemente su ROM.

Cioè, una volta che il programma in Basic funziona, si può trasferire questo codice su ROM e fare in modo che, quando si fornisce alimentazione al circuito, venga eseguito subito il programma della ROM. In questa maniera il circuito diventa totalmente autonomo. Il circuito di programmazione della memoria è anch'esso gestito dal microprocessore.

A queste operazioni torneremo in seguito.

Tornando allo schema a blocchi possiamo notare la presenza dell'USART 8250B che gesti-





sce la trasmissione dei dati MIDI. Il circuito di clock a 2.000 MHz è indispensabile per la generazione di una precisa frequenza di trasmissione che è pari a 31250 baud. Il PIO è un comune 8255 e viene utilizzato per gestire la tastiera musicale (finalmente!) a 61 tasti (5 ottave + DO di chiusura) e un gruppo di pulsanti opzionali per funzioni speciali. Lo stesso PIO comanda, eventualmente, un display per fornire ulteriori indicazioni riguardo alle operazioni in corso.

# Schema elettrico

Premessa: come è possibile notare, allo scopo di rendere più "leggibile" lo schema, alcuni collegamenti sono effettuati con delle "etichette". Così si è evitato di disegnare un groviglio inestricabile. Per cui, nello schema, tutti i fili che hanno lo stesso nome sono collegati elettricamente e fisicamente tra di loro. Ad esempio D7, PRG, /RD, etc...

Cominciamo a parlare del microprocessore U1. La sigla è 8052 AH-Basic ed è veramente il cervello di tutto il sistema. Il costo (sulle 50.000 lire per pezzo singolo) viene ampiamente compen-

sato dalle sue eccezionali prestazioni e soprattutto dalla capacità di programmazione delle EPROM.

Per il clock servono solo il cristallo di quarzo Y1 da 11.0592 MHz e due condensatori da 22 pF.

I piedini dal 32 al 39 presentano il "bus" dei dati del tipo "open drain", per cui sono necessari gli otto resistori di pull-up R1/R8.

I sedici bit del "bus" degli indirizzi seguono la classica tecnica Intel del "multiplexer": infatti gli otto bit più significativi sono presenti direttamente ai pin 21/28, mentre gli otto bit meno significativi sono estratti dal bus dati con l'ausilio di U2, un 74373. In pratica sul bus dati viaggiano, alternativamente, i dati e l'LSB degli indirizzi. La scelta viene discriminata dai piedini 30 e 4 di U1 che, attraverso la AND contenuta in U8, agiscono sul piedino di "gate" del 74373.

I piedini 16 e 17 sono i classici "read" e "write" attivi "basso".

I piedini 5 e 6, rispettivamente /PGM e PRG, entrano in funzione durante la programmazione della EPROM U3.



Il piedino di RESET è collegato alla semplice rete D3, C8, R18 ed ai piedini di reset di U9 ed U6. È attivo "alto".

Infine, per quanto riguarda U1, rimangono da considerare i pin 10 e 11 che sono riservati alla comunicazione seriale con un calcolatore o più genericamente, con un terminale tipo RS232. Ciò viene attuato per mezzo di U7 e P1. Il primo è un classico MAX232 che ha il compito di adattare i livelli di tensione. P1 è un connettore standard Canon DB9 o DB25, a seconda dell'attacco della porta seriale del nostro calcolatore. Il suo uso non

è obbligatorio, l'importante è arrivare ai piedini dell'interfaccia montata sul PC.

L'integrato siglato U5 è un altro classico 74LS138 ed è adibito alla selezione delle memorie e degli integrati U6 ed U9. Esso decodifica gli indirizzi A13, A14 e A15 ed agisce sui piedini di "chip enable" degli integrati prima visti. A parte la RAM e le ROM che hanno gli indirizzi fissi stabiliti dalla Intel, gli altri dispositivi possono essere attivati con qualunque indirizzo. Nel nostro caso, come indicato sullo schema, l'USART 8250 è posta all'indirizzo esadecimale C000, mentre il





PIO 8255 necessita, per la sua selezione, dell'indirizzo E000.

Per la RAM e la ROM abbiamo utilizzato un modello da 64k bit che non è il massimo, ma che riesce a contenere programmi di una certa rilevanza. È possibile, se non si vogliono perdere informazioni quando si stacca l'alimentazione, utilizzare delle RAM che contengano già la batteria incorporata.

Diamo ora uno sguardo alla circuiteria presente nei pressi di U3, la EPROM da 64k.

Come abbiamo avuto modo di spiegare, l'8052 AH-Basic ha la capacità di programmare le EPROM, nel senso che fornisce gli impulsi necessari e nei tempi stabiliti dai costruttori delle EPROM. Infatti, come si può vedere consultando i "data sheets" di una EPROM qualsiasi, per programmare tale tipo di memoria occorre effettuare una serie di operazioni in un determinato ordine ed inoltre bisogna avere a disposizione una tensione continua di 12.5 o di 21 volt, a seconda del chip.

Nel nostro schema elettrico questa tensione di programmazione viene chiamata Vp e deve essere disponibile sul connettore JP1. Durante la programmazione di un byte vengono attivati i piedini PRG e /PGM i quali, tramite la rete a transistori, provvedono a fornire ai piedini 1 e 27 della EPROM i segnali adatti alla scrittura del byte.

Chiaramente tutte queste operazioni sono trasparenti per l'utente, il quale deve solo usare un comando tramite PC. A questo punto l'8052 provvederà a trasferire su EPROM il programma finora residente soltanto sul calcolatore. Oltre allo schema elettrico principale abbiamo il circuito rappresentante la tastiera.

Come già accennato i tasti sono 61, ma ciò non toglie che si possa usare una tastiera più lunga o più corta. La gestione infatti viene effettuata tramite il software che scriviamo noi, quindi non abbiamo problemi di questo tipo. In questo articolo forniamo anche un programma di gestione della tastiera che può essere facilmente modificato ed adattato ad un numero di tasti qualsiasi.

Questi sono contraddistinti dal nome che va da K0 fino a K60. Le due coppie di otto segnali presenti sulla sinistra sono collegati, tramite il cavetto piatto, ai connettori presenti sulla scheda principale. I nomi dei segnali PA e PB sono corrispondenti agli omonimi piedini dell'8255. Per ogni tasto è presente un diodo che evita eventuali cortocircuiti sul "bus".

I rimanenti tasti S1, S2, S3 possono essere utilizzati per funzioni supplementari legate al protocollo MIDI.

La tastiera è forse l'oggetto che darà più grattacapi per la sua reperibilità. Nel nostro caso ne abbiamo utilizzata una che avevamo in magazzino e che ha i diodi già inseriti. Non è difficile trovare tastiere con i diodi di decodifica incorporati, in quanto queste hanno tutte un approccio simile. Nel caso il modello in vostro possesso non disponga della matrice di diodi occorrerà procedere all'esecuzione di un circuito stampato da inserire all'interno della tastiera stessa.

I componenti vicino ad U9 rappresentano la circuiteria per la trasmissione seriale dei dati MIDI.

CONN1 è fisicamente il connettore DIN femmina a cinque poli. La porta U10A preleva il segnale dal pin TXD dell'8250 e, attraverso U10B, lo collega al pin 5 del connettore. Tutto questo blocco funziona come "loop" di corrente. Per avere più chiaro il modo di funzionamento basti pensare che lo strumento MIDI collegato connetterà il LED dell'optoisolatore tra i piedini 4 e 5 di CONN1. L'accensione del LED D1, che funziona da monitor, indica il passaggio dei dati verso l'uscita.

Con le NOT rimanenti abbiamo intessuto l'oscillatore per il quarzo Y2 che oscilla a 2.000 MHz. Tale frequenza viene in seguito divisa per 16 da U9 e ancora per 4 dal software, in modo da ottenere proprio la frequenza di 31250 Hz necessaria per la trasmissione.

U6 rappresenta invece il PIO, ovvero il "gestore" dei dispositivi di ingresso e di uscita. Questo integrato, già noto ai nostri lettori, è costituito da tre "porti" chiamati PA, PB e PC. Essi possono

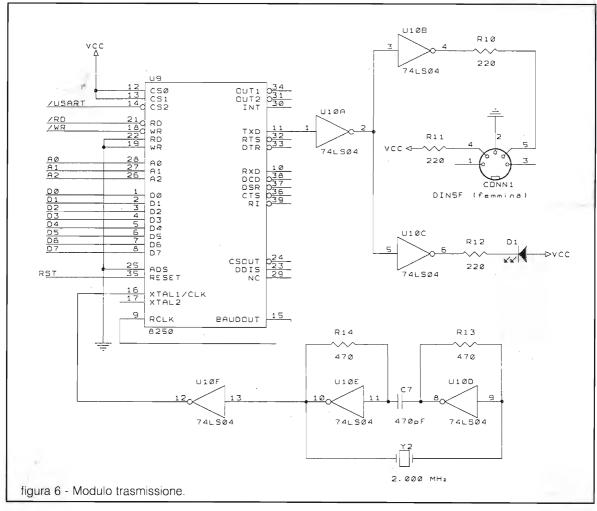

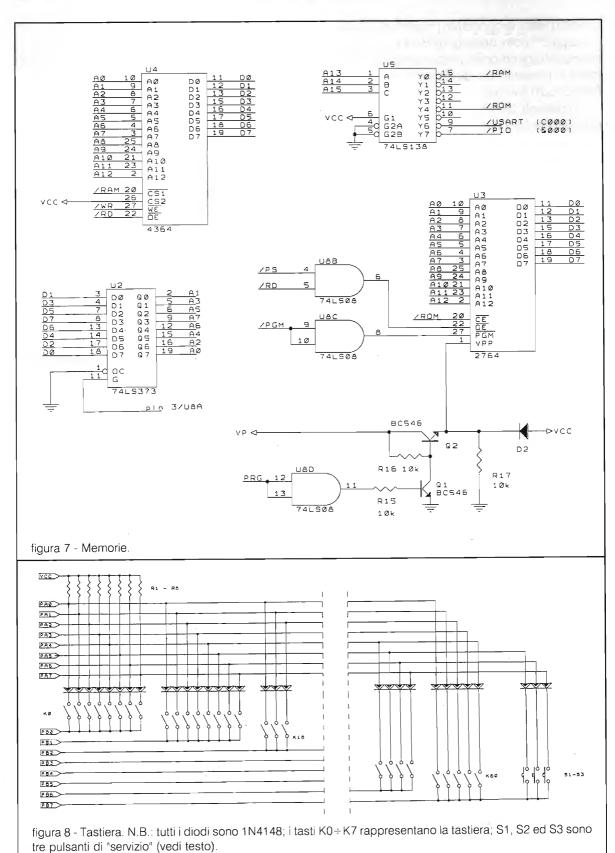



essere programmati in vari modi che nel nostro caso sono i seguenti: PA e PB gestiscono la tastiera, mentre PC è a disposizione per pilotare display o tasti supplementari. In ogni caso, per una completa conoscenza, consultare i testi e gli articoli citati nella bibliografia.

Ultimo, U4, che rappresenta il chip di RAM più volte menzionato.

# Il programma di comunicazione

Per far funzionare la scheda occorre un programma di comunicazione, ed inoltre, per scrive-

ELETTRONICA

```
100 REM ************
110 REM *
               SCAN.BAS
120 REM **************
130 REM
140 REM ESEGUE UNA SCANSIONE DELLA
150 REM TASTIERA E FORNISCE, NELLA
160 REM VARIABILE 'NOTA' UN NUMERO
170 REM PARI AL TASTO PIGIATO SECONDO
180 REM LA FORMULA:
190 REM
200 REM NOTA = K*8 + J + 36
210 REM
220 REM QUESTO NUMERO E' L'ESATTO
230 REM CODICE MIDI DEL TASTO PIGIATO
240 REM --
250 REM CONFIGURA L'USART 8250
255 REM
260 A = 0C000H
270 \text{ XBY}(A+3) = 128.OR.CBY(A+3)
280 \text{ XBY(A)} = 4
290 XBY(A+1) = 0
300 \text{ XBY}(A+3) = CBY(A+3)-128
310 XBY(A+3) = 3
320 REM
330 XBY(A) = 144 : REM NOTA ON
340 REM
350 REM --
360 REM CONFIGURA L'8255 ED ESEGUE SCAN
370 REM
380 A = 0E000H
390 XBY(A) = 90H : REM A->INP B,C->OUT
400 REM
410 FOR K=0 TO 7
420 XBY(A+1)=255-2**K
430 FOR J=0 TO 7
440 \text{ PM} = 255-2**J
450 IF XBY(A) = PM THEN GOSUB 1000
460 NEXT J
470 NEXT K
480 GOTO 410
490 REM
500 REM
1000 REM SUBROUTINE PER L'ESECUZIONE
1010 REM DELLA NOTA
1020 \text{ NOTA} = K*8 + J + 36
1030 \text{ XBY(A)} = \text{NOTA} : \text{GOSUB} 1200
1040 \text{ XBY(A)} = 111 : GOSUB 1200
1050 RETURN
1200 REM RITARDO
1210 FOR D=0 TO 100 : NEXT D
1220 RETURN
```

re il programma, bisogna conoscere il linguaggio di programmazione.

Il primo si trova senza difficoltà e comunque reperibile tramite la Redazione, per quanto riguarda invece la programmazione, abbiamo detto più volte che basta conoscere il Basic. Comunque, visto che l'8052 AH-Basic possiede, oltre ai tipici comandi Basic, alcune istruzioni particolari per la gestione dell'I/O dati, per la ROM etc.. invitiamo chi fosse intenzionato a sfruttarne a pieno le capacità, di procurarsi il manuale (vedi bibliografia).

Come è possibile vedere, il progetto richiede una certa esperienza e quindi raccomandiamo ai

neofiti del saldatore di farsi aiutare da una persona competente. È pur vero che il progetto viene fornito con tutte le spiegazioni e le "ripetita" dovute, ma qualcosa può sempre andare storto e in questi casi solo l'esperienza ci può togliere dai pasticci.

Per eventuali approfondimenti riguardanti l'8052 AH-Basic e le modalità di reperimento, si può consultare il n. 10 (ottobre) del 1991 di Elettronica Flash, come indicato nella bibliografia.

# **Bibliografia**

II  $\mu$ P per tutti (7<sup>a</sup> parte) - N. Alessandrini - Elettronica Flash n. 10/91.

Interfaccia MIDI per PC - P. Castagnaro - Elettronica Flash nn. 11 e 12/92.

MIDI - P. Castagnaro - Elettronica Flash n. 12/90. MIDI - E. Rotamartir - Muzzio Editore.



v.le del Lavoro, 20 - 24058 Romano di Lombardia (BG) tel. 0363/912024 Fax 0363/902019

# È IN ARRIVO IL GSM

Anna Nicolucci



Popolo dei telefonini, attento! È in arrivo il Sistema Globale Mobile (GSM).

Ancora una volta la realtà supera l'immaginazione. I patiti dei telefonini (e non solo quelli) a breve, oltre a comunicare a voce sorreggendo amorevolmente con una mano l'amato e pur sempre utilissimo "giocattolo", con l'altra regoleremo un piccolo visore da polso, dove appariranno le ultime notizie di televideo, mentre dal taschino della giacca fluirà senza soluzione di continuità una banda cartacea larga 2 pollici, con su riportati gli ultimi Fax in arrivo (letteralmente) da mezzo mondo.

Ma non scherziamo troppo perché la "cosa" è molto seria. In effetti entro pochi mesi entrerà in servizio, sia pure limitatamente ai grandi agglomerati urbani, la nuova rete di radiocomunicazione mobile digitale, la rete GSM.

La sigla GSM è un acronimo di "Groupe Speciale Mobile", un gruppo di studio insediatosi nel 1982 nell'ambito del CEPT (Conférence Européenne des Postes et des Télécomunications), per definire le specifiche di un sistema radiomobile pan europeo.

Attualmente però la sigla GSM sta anche per Sistema Radiomobile Globale o "Global System for Mobile Communication".

# Un po' di storia

La storia della comunicazione via radio, cominciata all'inizio del secolo con le allora strabilianti scoperte marconiane, riguardanti la trasmissione via radio, passate in rassegna proprio in questi mesi su E.F. da una serie di validissimi articoli, si sviluppò in modo preponderante (oltre che come collegamenti radio punto-punto) come sistema Broadcasting (reti radiotelefoniche e televisive circolari);

Ovvero in questo caso la comunicazione procede in modo unidirezionale da un singolo "trasmettitore" verso una miriade di "ricevitori" dislocati spazialmente nella relativa area di servizio.

Successivamente, in analogia con le normali reti telefoniche cablate, presero piede delle limitate reti telefoniche via radio, nel senso che in questo caso le comunicazioni sono bidirezionali e interessano i singoli utenti facenti parte di un "bacino" di utenza.

Essi si avvalevano come minima risorsa, di un unico sistema rice/trasmittente di una certa potenza (ripetitore), ubicato in una idonea postazione tale da consentire agli utenti situati nella sua area di servizio di collegarsi tra loro, due alla volta,



tramite apparecchiature ricetrasmittenti di utente, normalmente abbastanza ingombranti e pesanti.

Quindi partendo all'inizio da una unica postazione ricetrasmittente e da un certo numero (comunque limitato) di utenti dislocati nella sua area di servizio, sono state aumentate man mano le postazioni ricetrasmittenti, ovvero sono state usate più frequenze, aggiungendo in tal modo alla prima, altre aree di servizio, aumentando così il bacino di utenza interessata a quel servizio.

Ne risulta ovviamente che la "capacità" in termini di utenza di una tale rete è funzione del numero di frequenze disponibili e siccome esse non costiutiscono una risorsa inesauribile, in quanto lo spettro radioelettrico è limitato, si inciampa prima o poi in una strozzatura o collo di bottiglia che non permette di aumentare ulteriormente la capacità del sistema.

Malgrado ciò le reti così concepite fanno tutt'ora il loro bel servizio, essendo usate da enti pubblici e privati, militari, ecc. che abbisognano di una rete che serva un numero limitato di utenti.

# Le Reti Radiomobili Cellulari Analogiche

Con il progredire della tecnica e con la miniaturizzazione dell'hardware e soprattutto con l'introduzione del concetto di riuso delle frequenze (in aree di servizio o "celle" relativamente vicine) è stato possibile realizzare le così dette reti radiomobili cellulari, aventi una potenzialità in termini di utenza di centinaia e centinaia di migliaia di utilizzatori.

Il concetto di riuso delle frequenze comporta la suddivisione dell'area relativa ad un bacino di utenza in tante Celle, ciascuna delle quali è servita da un proprio ricetrasmettitore. Inoltre, ogni cella ha a disposizione un proprio gruppo di canali radio (di frequenze) che però possono essere riutilizzare in altre celle opportunamente distanziate spazialmente, in modo che le eventuali interferenze co-canale risultino trascurabili e comunque tali da non pregiudicare il servizio.

Abbiamo così descritto, sia pure sommariamente, l'approccio alla realizzazione delle attuali reti radiomobili cellulari Analogiche, funzionanti ormai in tutte le Nazioni, le quali, interfacciate con le reti telefoniche cablate (ex SIP ota TELECOM in Italia) consentono la massima diffusione delle comunicazioni, sia spazialmente che temporalmente (entro certi limiti) su tutto il territorio nazionale.

Nelle reti radiomobili cellulari analogiche di tipo "pubblico", oggi in esercizio, viene utilizzata una tecnica di accesso multiplo del tipo "Single Channel Per Carrier - Frequency Division Multiple Acces" o SCPC-FDMA.

Questa tecnica di accesso alla rete comporta la divisione dello spettro delle frequenze disponibili in un certo numero di Canali radio, con un passo solito, di 25kHz. Ad ogni canale risulta associata una portante radio (una frequenza) detta Slave o Servente che costituisce la risorsa sempre disponibile in quel canale.

Essa però può essere usata (cioè l'accesso alla rete è possibile) ad un solo utente alla volta. Il numero di utenti che può avvalersi di questa risorsa di accesso alla rete è stabilito in base al traffico previsto in quel canale, tenendo conto del

grado di servizio che si vuol garantire.

### Le Reti GSM

Passiamo ora a parlare della rete GSM vera e propria. Innanzitutto diciamo che essa è una rete Digitale (numerica), come sarà più chiaro in seguito, avente le seguenti caratteristiche aggiuntive, rispetto a quelle delle reti analogiche:

- a) maggiore qualità del servizio fornito;
- b) maggiore sicurezza, anche per quanto riguarda la sicurezza della comunicazione;
- c) aggiunta di nuovi servizi, principalmente trasmissione di Dati, oltre che del parlato;
- d) minore costo delle infrastrutture necessarie;
- e) minore costo delle stazioni ricetrasmittenti.

Ma vediamo più dettagliatamente cosa può fare in più una rete digitale in termini di servizi addizionali.

Oltre a permettere la chiamata e a stabilire il collegamento con il corrispondente, e oltre ad avere una procedura di chiamata di emergenza (tipo 113 e simili), la rete GSM consente di estendere in ambito internazionale il suo bacino di utenza e ciò riguarda anche gli utenti che si spostano da una Nazione ad un'altra.

In altre parole la rete GSM permette di "inseguire" l'utente "mobile", registrando e memorizzando la sua presenza nelle varie località, man mano che egli si sposta da un paese all'altro, da uno Stato all'altro, a patto che il suo telefonino rimanga nel frattempo "acceso".

Ed ancora, la rete GSM consente il criptaggio di tutte le informazioni riguardanti un utente, assicurando in tal modo una elevata segretezza sulla sua identità sia per quanto riguarda il suo numero telefonico di abbonato, che il suo indirizzo di residenza, che il numero chiamato.

Come pure essa consente di implementare una procedura di riconoscimento dell'utente la quale impedisce per esempio l'uso di un telefonino rubato, nonché la duplicazione del codice (la cosiddetta clonazione).

Infine essa consente di inviare brevi messaggi preregistrati (annunci), sia da punto a punto che in modo broadcast, ovvero da un utente verso tutti gli altri.

Tutti questi servizi sono abbinati al canale "vocale". Ma una rete GSM consente contemporaneamente anche il transito di Dati che possano

riguardare:

- a) utenti collegati ad una rete pubblica cablata di Dati:
- b) utenti collegati ad una rete a "pacchetto".

Per quanto riguarda i Dati questi possono essere quindi "grezzi" o generici, oppure specializzati, ossia riguardanti trasmissioni del tipo Facsimile, Videotext, Teletext.

Ritornando al canale "vocale" di una rete GSM, sono disponibili i seguenti ulteriori servizi che possono essere messi a disposizione, o non, degli utenti a seconda del tipo di abbonamento stipulato, nonché ovviamente delle caratteristiche tecniche dell'apparato disponibile, come:

- a) trasferimento della chiamata da un numero ad un altro;
- b) trasferimento della chiamata, se il numero chiamato è occupato;
- c) trasferimento della chiamata se il corrispondente ha l'apparato spento;
- d) trasferimento della chiamata se ci sono problemi tecnici nel collegamento;
- e) trasferimento della chiamata se l'abbonato è "moroso";



- f) bloccaggio delle chiamate uscenti (interdizione all'uso da parte di estranei);
- g) bloccaggio delle sole chiamate uscenti verso paesi esteri;
- h) bloccaggio delle chiamate uscenti da paesi esteri;
- i) bloccaggio delle chiamate in arrivo quando si è fuori della propria nazione.

Altri servizi supplementari previsti sono:

- a) messa in attesa di una chiamata;
- b) chiamata multipla di un gruppo di numeri;
- c) ripetizione di chiamata;
- d) ricerca di un numero facente parte di un gruppo di numeri;
- e) comunicazione dell'ammontare della tariffa da pagare;
- f) chiamata di numeri gratuiti (numeri verdi);
- g) tariffazione a carico del numero chiamato.

Diciamo subito che l'elenco non è affatto completo, ma penso che basti per dare una idea delle potenzialità di una rete GSM.

Passiamo ora a parlare, a grandi linee, delle caratteristiche tecniche di una rete GSM.

Intanto diciamo che la voce umana interessa una banda di frequenze all'incirca di 4kHz.

Inoltre, come è noto, in una rete digitale non transita il segnale elettrico analogico nel quale è stato trasformato il segnale audio, bensì il suo equivalente "numerico", sotto forma binaria o digitale.

Infatti il segnale analogico viene campionato, ovvero viene valutata la sua ampiezza in un determinato istante di tempo ad una frequenza pari al doppio della massima frequenza audio.

Quindi ciascun campionamento, che si ripete perciò ad una frequenza di 2 • 4kHz = 8kHz, viene "valutato" in ampiezza e successivamente a tale valore viene attribuito un numero da 0, se l'ampiezza è nulla, a 256 se l'ampiezza è massima.

Ovvero l'ampiezza relativa ad un campionamento viene spezzettata in 256 parti, cioè in un numero binario composto da 8 Bit (2 elevato alla 8).

Il flusso di Dati risultante da una tale procedura è perciò pari a 8kHz • 8Bit = 64kBit/s, essendo la frequenza il reciproco del tempo (Hz = 1/s).

Successivamente, nel processo di trasmissione, il flusso di 64KBit/s va a modulare una portante a radiofrequenza e in ricezione, tramite un proce-

dimento speculare, si riottiene il segnale audio originale.

C'è da dire però che nelle reti GSM in realtà, come spesso succede, le cose sono molto più complicate; ma noi, gente non proprio addetta ai lavori, ci possiamo accontentare, specialmente se integriamo il tutto con altre poche notizie relative alle caratteristiche di una rete GSM.

Per esempio, come è noto, il servizio GSM è allocato nella banda di frequenze da 890 a 915MHz per quanto riguarda il collegamento del telefonino col ricevitore di cella (Uplink); e da 935 a 960MHz per quanto riguarda il collegamento del trasmettitore di cella col telefonino (Downlink).

Siccome ad ogni canale GSM è stata assegnata una banda di 200kHz, si hanno a disposizione in totale 125 canali. Per una rete nazionale che per esempio interessi l'Italia basta avere a disposizione una ventina di canali per rete.

Una larghezza di canale di soli 200kHz è sfacciatamente insufficiente per far transitare senza errori un flusso di dati di 64kBit/s. Tuttavia con opportuni procedimenti di codifica, diversi da quelli ai quali abbiamo accennato in precedenza, il flusso di dati viene ridotto a soli 13kBit/s, senza pregiudicare il campionamento.

Successivamente il flusso di dati di 13kBit/s va a modulare la portante a RF con una particolare tecnica chiamata GMSK (Gaussian Mininum Shift Keving).

Questo processo di modulazione non avviene in modo continuo, nel senso che ad ogni canale di 200kHz hanno accesso, in modo sequenziale, 8 diversi flussi di dati, diciamo i dati corrispondenti a ben 8 telefonini, ciascuno dei quali occupa perciò una "finestra temporale" (Time Slot) nella banda del canale assegnato.

Siamo chiaramente in presenza sia di una trasmissione che di una ricezione spezzettata o discontinua, sebbene il nostro orecchio di ciò non si accorge nel modo più assoluto.

Come pure non ci accorgiamo che il nostro telefonino "salta" da un trasmettitore di una data cella al trasmettitore di un'altra cella vicina, a seconda della qualità del segnale ricevuto, che esso stesso "giudica".

Non solo, ma il telefonino, sia che noi stiamo dialogando con un corrispondente, sia che risulti in "attesa", purché sia acceso, colloquia incessantemente sempre in modo discontinuo con la

rete, fornendo e prelevando tutte le informazioni di cui ha bisogno, compresa una procedura di autotaratura di filtri equalizzatori che sono in grado di correggere in tempo reale eventuali distorsioni afferenti il flusso di dati.

Il tutto avviene in modo trasparente, ovvero senza che l'utente ne abbia cognizione.

Per finire due parole conclusive sul telefonino GSM: per funzionare esso deve essere equipaggiato di una tessera magnetica di abbonamento chiamata SIM (Subscriber Identity Module) nella quale risultano registrate tutte le facility, nonché il diritto di accesso, relative al tipo di abbonamento stipulato.

Pertanto non c'è legame tra utente e telefonino: quello che è importante è possedere la tessera SIM. Qualsiasi telefonino di cui si può disporre, purché idoneo, è in grado di espletare la sua funzione.

Perciò la tariffa da addebitare non viene caricata al proprietario del telefonino, bensì al pro-

prietario della scheda SIM.

Notizie attendibili danno per certo l'inizio del servizio GSM entro il 1995, almeno nelle grandi città

Il tam tam di radio fante, però, comunica che la Telecom ha già in esercizio sperimentale molte postazioni, in molte città: basta alzare il naso verso gli attici più alti, per notare i caratteristici pannelli radianti che fanno bella mostra di sé.

Mentre la società concorrente della Telecom, la Omnitel Pronto Italia (se tutto andrà per il meglio, ma ormai il relativo Decreto Legge è stato firmato) realizzerà una rete GSM in concorrenza con quella di Telecom (a vantaggio dell'utenza?), rete che si dovrebbe già trovare in una fase di avanzata progettazione, o addirittura in una fase tale da consentire già le prime prove.

Tanto dovevo al Patron di E.F. e penso di aver fatto il possibile per accontentarlo. Speriamo che queste note siano però di Suo gradimento, nonché di gradimento dei Lettori! Apresto.

# ELETTRONICA

# NON E` FUMO NEGLI OCCHI, MA UN PIACEVOLE INCONTRO TRA... ...PRESENTE, PASSATO E FUTURO!!

a sole 50.000 anzichè 60.000 per un anno, e 30.000 anziché 35.000 per sei mesi!!! Ritaglia o fotocopia il modulo sottostante e compilalo in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile, entrerai anche tu nella grande famiglia di E.FLASH.

| THE STATE OF     | MODULO DI                                                        | ABBONAMENT         | OA EET               | BONCA |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|-------|--|
| COGNOME:         |                                                                  | NOME:              |                      |       |  |
| VIA              |                                                                  |                    |                      | N°    |  |
|                  | . CITTÁ                                                          |                    |                      |       |  |
| STATO            |                                                                  |                    |                      |       |  |
|                  | ☐ ABBONAME                                                       | NTO ANNUALE DAL n° |                      |       |  |
|                  | ABBONAMENTO SEME                                                 | STRALE DAL         | AL                   |       |  |
| versamento su v  | C.C.P.T. n° 14878409 intensta<br>aglia postale (allego fotocopia |                    | (allego copia ricevu | uta)  |  |
| allego assegno p | personale                                                        |                    |                      | Firma |  |
|                  |                                                                  |                    |                      |       |  |

SPEDIRE O INVIARE TRAMITE FAX A: Soc. Editoriale Felsinea s.r.l. - via G. Fattori, 3 - 40133 BOLOGNA - tel. (051)382972-382757 / fax (051)380835







- RS 352
- Prova transistor.
- RS 353
  - Antifurto per finestre e vetrine. RS 354
- RS 355
- Scacciacani, scacciazanzare, scacciatopi. Micro lampeggiatore 12 V - 10/100 W
- RS 356
  - Amperometro digitale a 3 cifre.

### **ELETTRONICA SESTRESE Srt**

S.S.del Turchino, 15 - 15070 GNOCCHETTO AL Tel. 0143/83.59.22 r.a. Fax 0143/83.58.91

(BORGOMANERO (NO)

BINA GILBERTO

Via Arona, 11 - 28021 BORGOMANERO NO Tel, 0322/62,233 Fax 0322/83,59.10

MILANO

**NOVARRIA SANTO** 

# PUNTO VENDITA :

# CASALE MONF. (AL)

# TΑ

ELETTRONICA s.n.c. di Fracchia G. & C. COMPONENTISTICA ELETTRONICA VENDITA MATERIALE ANTIFURTO AUTOMAZIONE CANCELLI - TELECAMERE C.C. ANTENNE - ALTOPARLANTI - AUTORADIO - AMPLIFICATOR.

Via Lanza, 107/111 - 15033 CASALE MONF. AL Tel. 0142/ 45.15.61

## **ROVIGO**



il grande CENTRO DELL'ELETTRONICA
per l'hobbista, il tecnico, lo studente

Viale Tre Martiri, 69/B - 45100 ROVIGO Tel /Fax : 0425/ 33.788

### MOLARE (AL)

# MAR **ETTRONICA**

DI MAROTTA G.

VIA ROMA, 28 15074 - MOLARE AL TEL. E FAX 0143/88.93.93

### GENOVA



Via Leoncavallo, 45 - 16154 Sestri P. GE. Tel. e Fax 010/ 62.87.89

## GENOVA

Via Orti, 2 - 20122 MILANO Tel. 02/55.18.26.40

# centro elettronica

- Vasto assoftmente de:

   Componenti alettronici Antenne ricezione satelliti
   Radio TV Color Autoradio HI-FI ELSE Kil
   Videorealistratori Sinumentazione elettronica GBC SONY

Via Chiaravagna, 10/R - 16153 Sestri P. GE Tel. 010/ 67.32.38 - 67.32.39 Tel./Fax 010/ 650.91.48

# GENOVA

ORGANIZZAZIONE V/A/R/T

16149 SAMPIERDARENA-GE VIA A Cantore, 193-205 R. Tel. 010/ 64.69.274 -46.09.75 MASTRI AUDIO E VIDEO KIT DI FAX 010/ 41.38.22

### GENOVA

# **ELETTRONICA** CARICAMENTO

P.zza Jacopo da Varagine, 7 R. - 16124 GENOVA Tel, 010/28,04,47

# GENOVA

# ELETTRONICA VAL BISAGNO

di Brignardello Umberto

COMPONENTI ELETTRONICI APPARATI RICETRASMITTENTI - ANTENNE

Via Piacenza, 110 R. - 16138 GENOVA Tel. 010/ 83.57.279

# GENOVA

# EWTRONIC s.n.c. di Fontanarossa Milva & C.

**COMPONENȚI ELETTRONICI - HOBBISTICA** 

Via Betti, 17 - 16035 RAPALLO GE Tel./Fax 0185/27.35.51

### VIGNOLA (MO)



COMPONENTI ELETTRONICI TV - VIDEO - HI-FI CAR STEREO

Via Traversagna, 2/A - 41058 VIGNOLA MO Tel 059/77 50 13

## **FIRENZE**



VENDITA E ASSEMBLAGGIO COMPUTER SOFTWARE RADIO TELEFONI RICETRASMITTENTIA TELEFONIA
COMPONENTI ELETTRONICI
ACCESSORI AUDIO/VIDEO
KIT ELETTRONICI
STRUMENTAZIONE

Via del Filarete, 10/12 - 50143 FIRENZE Tel. e Fax 055/ 71.44.37

## RIETI



Ricezione satellite Impianti singoli e centralizzati Ricambi radio - TV Accessori telefonia Kit e Componenti

Via Gherardi, 33/37 - 02100 RIETI Tel. - Fax 0746/ 20.03.79

# CORATO (BA)

# D.CA

INGROSSO E DETTAGLIO COMPONENTI ELETTRONICI ATTIVI E PASSIVI

Via Cadorna, 32/A - 70033 CORATO BA Tel. e Fax 080/ 87.21.452

### MESSINA

### FRATELLI CALABRO' VINCENZO & ANTONIO S.N.C.

COMPONENTI PER REFRIGERA ZIONE E CONDIZIONAMENT

- COMPONENT ELETTRONICI
- KIT DI MONTAGGIO ELETTRONICI
- KIT DI MONTAGGIO ELETTRONICI
- KIT DI MONTAGGIO ELETTRONICI
VIale Europa, 47/B - 8/3 - 98/100 MRS.SINA
- Tel. 090/29,815 - Fax 090/29,21,124

# CATANIA



Componenti Elettronici

Via G. Gozzano, 11, 11/a, 11/b - 95128 CATANIA Tel. e Fax 095/ 43.04.33

# PALERMO

### Luciano Pavan

CENTRO ELETTRONICO **MELCHIONI** 

Via Malaspina, 213/A - 90145 PALERMO Tel. 091/68.17.317 Fax 091/68.19.468

# RICEVITORE PLL VHF/UHF NBFM

### Giorgio Taramasso, IW1DJX

Ovvero, per chi non ama gli acronimi anglofoni, radioricevitori ad aggancio di fase per modulazione di frequenza a banda stretta.

Un'occasione per un ripasso generale dell'amata materia!

La necessità di autocostruirmi un ricevitore del genere si presentò in occasione dell'installazione di un antifurto. Mi occorreva un apparato che ricevesse i codici di abilitazione ed interrogazione dell'antifurto via modem, perciò il progetto doveva garantire ottima stabilità e buona sensibilità, unita ad una adequata resistenza ai sovraccarichi.

Un progetto del genere, in VHF o UHF, non è uno scherzo.

Naturalmente esistono sul mercato vari telaietti premontati, oppure si può usare un normale palmare di tipo commerciale, ma tali soluzioni non sempre rispondono ai requisiti, oppure sono costose: passi di sintonia, shift, memorie, scansioni varie, DTMF, lucine e campanellini vari non facevano per me! Volevo semplicità, versatilità - VHF e UHF - taratura semplice.

Infine, la considerazione che non mi era ne-



Foto 1 - II TCP-745: R9, R10, C7, C9 sono posti vicino al pin di sintonia



### Elenco componenti schema 1

```
R1 = 100k\Omega
R2=4,7M\Omega
R3 = R5 = R8 = R9 = 1 k\Omega
R4 = 10k\Omega
R6 = R10 = R12 = R13 = 22k\Omega
R7 = 33k\Omega
R11 = 330\Omega
Rr = 4700\Omega (3 reti resistive 4 elementi)
P1 = 47k\Omega pot. lin. (vedi testo)
C1 = C13 = 10nF/50V
C2 = 22pF NP0
C3 = C4 = 10\mu F/50V elettr.
C5 = C6 = C11 = C12 = C15 \div C19 = 100 \text{nF}/50 \text{V}
C7 = C10 = 10\mu F/25V tantalio
C8 = C14 = 100 \mu F/16 V elettr.
C9 = 270 nF/63 V plastico
CV1 = 10÷60pF compensatore plastico
JAF1 = 1\mu H miniatura
D1 = D2 = 1N4148
Dz1 = 30V/400mW
LED1 = LED verde
XTAL1 = 4.000kHz
S1 = S2 = S3 = DIP-4 3  switch/4 elementi
TR1 = TR4 = 2N2369, (2N2222, 1W8723, BSX20)
TR2 = TR3 = BC337
IC1 = CD4060
IC2 = CD4046
```

cessaria una canalizzazione standard (cioè a passi di 5/12,5/25 kHz), mi faceva propendere per la scelta di componenti molto comuni per la sezione PLL.

 $IC3 \div IC5 = SN74LS193, (HC193)$ 

 $IC6 = \mu A7805$ 

Andiamo a incominciare: la descrizione e soprattutto la realizzazione del progetto richiede qualche conoscenza di base di radiofrequenza ed elettronica digitale, mentre per l'allineamento sarebbe utile poter contare su generatore HF/VHF e frequenzimetro.

Questo anche per evitare che la descrizione dell'intera baracca, già densa, divenga ancora più chilometrica.

Per la sezione RF vera e propria ho utilizzato un bellissimo gruppo TV della Policom (1), il TCP745: adatto anche alla ricezione della TV via cavo, con pre RF a MOSFET, completo di divisore per 256, riceve da 50 a 300 MHz (VHF) e da 465-470 a 860 MHz (UHF) con tensione di sintonia 0,5..30V: l'uscita FI nominale del gruppo è a 36.150 kHz, con almeno 5MHz (-3dB) di larghezza di banda come d'uso per la TV-PAL, perbacco - e accesso dall'esterno all'accordo FI, il che offre una certa libertà di scelta per il valore della seconda fre-

quenza e per la scelta del quarzo necessario alla seconda conversione, per la quale propongo due alternative.

Vediamo lo schema 1, RF & PLL: XTAL1 e IC1 forniscono la frequenza di riferimento per il PLL . (976,5625 Hz) in modo fin troppo semplice ed economico, CV1 provvede alla regolazione fine.

Tale segnale viene confrontato dal comparatore di frequenza e fase contenuto in IC2 (pin 14) con quello proveniente dal collettore di TR1 (pin 3), ovvero dal divisore programmabile costituito da IC3, IC4 e IC5.

La differenza (errore) tra i due - differenza di fase per scostamenti sufficientemente piccoli viene integrata (R7, R9, R10, C7, C9) in una tensione che, applicata ai varicap che controllano la sintonia del TCP745, tende quasi istantaneamente a correggerla al valore imposto dal fattore di divisione settato con S1, S2, S3 sui contatori programmabili, valore tale per cui le frequenze agli ingressi di IC1 tendono ad essere identiche.

D2 e D3 velocizzano l'aggancio per forti spostamenti di frequenza.

Così LED1, con un po' di fortuna, dovrebbe accendersi trionfalmente!

Va rilevato che il TCP-745 incorpora un divisore di frequenza che normalmente divide per 256: tutto bene se si vuole un RX UHF (banda IV-V), mentre per le VHF (banda I/III) è necessario aprire il gruppo e scollegare da massa il pin 5 dell'unico integrato a 8 pin presente - un SP4665 o equivalente - cosicché l'IC divida per 64: pensandoci bene, la commutazione potrebbe anche essere asservita al cambio di gamma, che si effettua con la semplice alimentazione del pin interessato del gruppo

In entrambi i casi all'uscita PRSCAL1 e 2 è presente la frequenza dell'oscillatore locale divisa per uno dei valori suddetti, con livelli ECL; TR4 la porta a livelli TTL e la applica alla catena dei contatori programmabili IC3, IC4, IC5, che, in funzione della posizione di S1, S2, S3 possono ancora dividerla per un valore N compreso tra 1 e 4096 (A0..A11).

In condizioni di aggancio del PLL - LED1 stabilmente acceso - sulla base di TR1 sono presenti strettissimi impulsi TTL negativi a 976,5625Hz: TR1, oltre che traslarne il livello, incidentalmente li allarga un po' facilitando il lavoro di IC2.

Potrà sembrare balzana l'idea di aver alimen-

tato IC1 e IC2 a 12V, anzichè a 5V come il resto della sezione logica: ma sta di fatto che, se alimentati a 5V, non sempre un qualsiasi 4060 riesce a far oscillare un qualsiasi quarzo a 4MHz, né tutti i 4046 sono eccessivamente pronti a comparare rapidi e stretti impulsi TTL: ne consegue che il traslatore TR1, diverrebbe molto più critico nelle polarizzazioni (R1, R3).

Ma il vantaggio maggiore è che l'alimentazione più alta permette alla tensione di correzione per i varicap di giungere - con JP1 chiuso - a circa 12V, estendendo così il limite superiore di sintonia a 90/210/720MHz, rispettivamente per le 3 bande.

Se non vi basta, R4, TR2, JAF1, D1 e componenti annessi, sfruttando l'onda quadra a 15.625Hz presente sul pin 6 di IC1, provvedono alla generazione dei canonici 30V. IC3A - mezza sezione di un LM358 riportato nel terzo schema per ragioni di spazio - amplifica (x2,5) la tensione di sintonia presente su JP1 (OUT) e la ripresenta su JP1 (IN).

È evidente che in tal caso JP1 va aperto! Ancora un'occhiata al controllo di guadagno del TCP-745: variando la tensione sul piedino AGC del gruppo da 9,5 a 2V, la riduzione dell'amplificazione - tipicamente di +30..36 dB - è di circa 50dB. Se si preferisce la regolazione manuale, ci pensa P1.

Col secondo schema (CA3089) si può anche far uso del controllo automatico di guadagno (CAG), che, detto all'inglese, AGC, suona e forse funziona meglio...

Come si imposta la frequenza di ricezione? Vediamo:

Frcv = Frequenza che si vuole ricevere Fosc = Frequenza dell'oscillatore locale TCP745

Fcnv = Frequenza della prima conversione

Frif = Frequenza riferimento PLL

Ndvp = Fattore di divisione da impostare su

S1,2,3

Npsc = Fattore divisione prescaler

(a) Ndvp = 
$$\frac{\text{Frcv} + \text{Fcnv}}{\text{Npsc x Frif}}$$
 (b) Ndvp =  $\frac{145.005 + 37.370}{.62,5}$  = 2918

Esempio: Frcv = 145.005 kHz, Fcnv 37.730kHz (XTAL1 dello schema 2 + 10.700kHz, seconda frequenza intermedia), Frif = 0,9765625 kHz, lavoriamo in VHF, quindi Npsc = 64. Il prodotto tra

Npsc e Frif dà 62,5 quindi dalla (a) passiamo alla (b), per cui Ndvp vale 2918, da impostare su S1, S2, S3 col metodo dei "pesi binari della serva", pratico ed efficace...

| 2918 | - | 2048 | = | 870 |  |
|------|---|------|---|-----|--|
| 870  | - | 512  | = | 358 |  |
| 358  | - | 256  | = | 102 |  |
| 102  | - | 64   | = | 38  |  |
| 38   | - | 32   | = | 6   |  |
| 6    | - | 4    | = | 2   |  |
| 2    | - | 2    | = | 0   |  |

Dunque, visto che le reti resistive Rr (vedi di nuovo schema 1) fungono da pull-up, terremo aperti (uno logico, OFF) gli switch con i pesi 2048, 512, 256 e così via, ovvero A11, A9, A8 (su S1), A6, A5 (su S2), A2, A1 (su S3), e chiusi (zero logico, ON) i rimanenti.

Altro esempio, stavolta per la UHF: Frcv = 468.380 kHz, tutto il resto è come sopra, tranne Npsc, che ora vale 256 visto che lavoriamo in UHF. Il prodotto tra Ndvp e Frif dà ora 250 quindi la (b) diventa (b'):

(b') Ndvp = 
$$\frac{468.380 + 37.370}{250} = 2023$$

per cui il giochino delle sottrazioni - mano alla calcolatrice - dà il seguente responso: aprire A10, A9, A8, A7, A6, A5, A2, A1, A0, chiudere A11, A4, A3.

Dato che il passo di sintonia vale 62,5 kHz in VHF e 250 kHz in UHF, può capitare che la formuletta dia un Ndvp non intero: nell'esempio precedente (VHF), se Frcv fosse stata di 145.000kHz "spaccati", Ndvp sarebbe stato 2917,92.

Allora si approssima all'intero (2918) e si gira un po' CV1, che modifica la frequenza del quarzo di almeno ±400 Hz su 4 MHz (±0,01%).

A spanne, la variazione si traduce in una ventina di kHz in VHF e più del doppio in UHF: data la semplicità dell'attrezzo, ci si deve pur accontentare, oppure si gioca col valore di seconda FI, che, come detto, può spaziare nell'intero arco della larghezza di banda della prima FI del TCP-745.

Passiamo ora alla descrizione di una delle due variazioni sul tema della frequenza intermedia (schema 2 e relativo schemino a blocchi): stabilito un valore effettivo della FI pari a 37.370 kHz, sono



### Elenco componenti schema 2

 $R1 = R3 = 100\Omega$  $R2 = R22 = 1k\Omega$  $R4 = 12k\Omega$  $R5 = 2.7k\Omega$  $R6 \div R8 = 220\Omega$  $R9 = R11 = 4.7k\Omega$  $R10 = R12 = 3.9k\Omega$  $R13 = R16 = R17 = 22k\Omega$ 

R14 = 10kQ $R15 = 18k\Omega$  $R18 = 1M\Omega$  $R19 = 39k\Omega$  $R20 = 10k\Omega$  (vedi testo)

 $R21 = R23 = R24 = 10\Omega$  $P1 = 100k\Omega$  pot. log.  $P2 = 47k\Omega$  trimmer 1 giro P3 =  $47k\Omega$  pot. lin.

C1 = C7 = C12 = 39pF NP0C2 = 150pF NP0

C3 = C11 = C21 = C24 = C26 = C28 = C32 = 100nF/50V | C3 = LM358C4 = C9 = C13 = C16 = C19 = C22 = 10nF/50V

 $C5 = 47\mu F/16V$  elettr

C6 = C8 = 10pF NP0

 $C10 = C17 = C27 = C33 = 1\mu F/16V$  elettr.

C14 = C15 = C18 = C20 = 22nF/50V

 $C23 = 10 \mu F / 16 V$  elettr.

C25 = 330nF/63V plastico  $C29 \div C31 = 470 \mu F/16 V$  elettr.

CV1 = CV2 = 4÷20pF compensatori plastici

 $JAF1 = 100\mu H miniatura$ 

 $JAF2 = JAF3 = 10\mu H miniatura$ 

XTAL1 = 26.670kHz (vedi testo)

FC1 = FC2 = Filtro a guarzo miniatura 10.7MHz tipo 2283F o equivalente (vedi testo)

AL1 = Altoparlante 1W 4-16 $\Omega$ 

T1 = 3+3 spire Ø0,8mm su Ø5mm nucleo VHF

T2 = T3 = FI per FM nucleo arancio

M1 = Microamperometro 100...500µA (vedi testo)

TR1 = BF173IC1 = S042P

IC2 = CA3089 (TDA 1200)

IC4 = TDA2002

sufficienti IC1 - ben noto oscillatore/mixer VHF - e un comune quarzo CB per ricezione canale 14 per ottenere la seconda media freguenza ai soliti 10,7MHz, che viene filtrata e amplificata da T2,

FC1, TR1, T3.

A questo punto basterebbe attenersi all'abusato schema applicativo del CA3089 (TDA1200) (2,3) per ottenere la normale rivelazione FM a



Foto 2 - La sezione divisore programmabile e clock, montata sul TCP-745.



Foto 3 - Il discriminatore a quarzo (CA3089) con i trimmer di taratura

banda larga: trattandosi però di NBFM occorre qualcosa con "Q" maggiore della bobinetta solitamente appiccicata ai pin 9 e 10 di IC2.

Un filtrino a quarzo - economico ricambio per telefoni cordless - e voilà, ecco un buon RX a doppia conversione.

Manca ancora IC3, una sezione per lo squelch e l'altra per l'AGC, e M1, tanto per rendere completo il ricevitore. R20 può variare, secondo la sensibilità di M1. Su IC4 stenderei un pietoso velo.

La seconda soluzione (4), riportata sullo schema 3, prevede invece per la FI l'uso di una creatura della Plessey, l'SL6601 che, unito a un quarzo per apparati CB "a sintesi" intorno ai 37MHz, provvede alla seconda conversione (455kHz) ed alla discriminazione (a PLL, ancora lui!) della BF.

Si tratta di uno schema molto semplice, a basso consumo, passibile di una certa miniaturizzazione e soprattutto di una importante miglioria: la sostituzione di T1 con un adatto filtro (ceramico o a quarzo) che attenui la freguenza immagine.

A differenza dello schema precedente - dove la distanza tra 1ªFl (37.370kHz) e frequenza immagine (15.970kHz) era tale per cui la reiezione

data dal TCP-745 e un semplice circuito accordato erano sufficienti per eliminarla - in questo caso tale distanza è di soli 910kHz; quindi entrambe le frequenze si trovano ben dentro la banda passante del 1º mixer contenuto nel TCP-745, e per di più, avendo il gruppo TV una larghezza di banda di alcuni MHz, non si può contare sulla reiezione dei suoi stadi RF.

Meditare sullo schema a blocchi 3.

Il filtro a quarzo è pertanto molto utile - da 33 a 40 MHz esistono in commercio vari modelli o ricambi per apparati commerciali - ma, naturalmente, se la frequenza di ricezione scelta è tale per cui quella di immagine cade in una zona dello spettro molto "tranquilla", se ne può fare a meno.

XTAL1 avrà un valore inferiore o superiore a quello della FI scelta di 455kHz, che, a sua volta, non è troppo vincolante: se per far "quadrare i conti" di frequenza da ricevere, FI, PLL eccetera vi facesse comodo un valore diverso - diciamo da 400 a 500kHz - considerate che il discriminatore PLL presente nell'SL6601 non è poi così schizzinoso, basta ritarare CV1 e T2 (5).

Prima delle note di allineamento, tre appunti: l'alimentazione a 12V deve essere ben stabilizzata



### Elenco componenti schema 3

 $R1 = 10k\Omega$ 

 $R2 = R5 = 4.7k\Omega$ 

 $R3 = R13 = 33k\Omega$ 

 $R4 = R7 = 47k\Omega$ 

 $R6 = 27k\Omega$ 

 $R8 = 100k\Omega$ 

 $R9 = 470\Omega$ 

D = 4/022

 $R10 = 68\Omega$ 

 $R11 = 1\Omega$ 

 $R12 = 22k\Omega$ 

P1 =  $100k\Omega$  pot. lin.

 $P2 = 22k\Omega$  pot. log.

C1 = C4 = 22pF NP0

C2 = 47pF NP0

C3 = C11 = 10nF/50V

 $C5 \div C8 = C17 = C23 = 100nF 50V$ 

(vedi schema e testo)

C9 = 1,5nF/63V plastico

C10 = 120pF NP0

C12 = C22 = 220nF 63V plastico

C13 = C16 = 4,7 nF/50V

C14 = 47 nF/50 V

 $C15 = C18 = 100 \mu F / 16 V$  elettr.

 $C19 = 47\mu F/16V$  elettr.

 $C20 = 470 \mu F/16 V$  elettr.

C21 = 1nF/50V

CV1 = 4÷20pF compensatore plastico

XTAL1 = 37.950kHz (vedi testo)

AL1 = Altoparlante 1W 4-16 $\Omega$ 

T1 = 7 spire Ø0,6mm su Ø5mm nucleo

VHF + link 2 spire lato IC1

T2 = Fl per AM nucleo giallo

D1 = 1N4148

Dz1 = 6.8V/400mW

IC1 = SL6601 (Plessey)

IC2 = TBA820M (vedi testo)

IC3 = LM358 (vedi testo)

e benissimo filtrata - specie nel caso che alimenti direttamente i varicap della sintonia (JP1 chiuso) - la costruzione della sezione digitale va schermata rispetto alla sezione FI, e bisogna stare attenti - nello schema col 6601 - a IC2, che, a volte, tende ad

autoscillare ignobilmente intorno al megahertz se l'alimentazione non è ben disaccoppiata e se il filo dell'ingresso BF non è schermato!

Trattatelo come un componente UHF e non avrete problemi...

Per quanto riguarda la taratura della FI basata sul CA3089, bisogna ruotare P3 verso il positivo per disinserire lo squelch, porre al centro P2, allineare T1, T2, T3 sul segnale di 1 a FI in ingresso, attenuandolo e riallineandoli fino ad un massimo di sensibilità non ulteriormente migliorabile.

Con nota modulata, tarare CV1 e CV2 per la massima ampiezza audio e la minima distorsione: se non vi si riesce, correggere la sintonia del generatore per recuperare la probabile tolleranza di XTAL1.

Per il 6601 si deve escludere lo squelch cortocircuitando P1, cortocircuitare C2, tarare CV1 per il valore di 2ª FI (per es.: 455kHz) misurato su TP1, mentre T2 va tarato per la massima ampiezza dello stesso segnale, misurata su TP2. I ritocchi andranno effettuati sotto modulazione, per ottenere un audio il più possibile indistorto e "pulito".

Assicuratevi del funzionamento di XTAL1 e della sezione audio, e buoni radiocomandi a tutti!

### Bibliografia

- 1) Policom Italia s.r.l., fogli dati sintonizzatori a varicap TCP 745.
- 2) NUOVA ELETTRONICA nº 76, 6/1981, Anno XIII, pp. 2-13.
- 3) PHILIPS-SIGNETICS Integrated circuits, Part 8, May 1981, pp.359-363.
- 4) NUOVA ELETTRONICA nº 103, 9/1985, Anno XVII, pp. 54-60.
- 5) PLESSEY, SL6601 Datasheets & Application notes.



via C. Ferrigni, 135/B - 57125 LIVORNO - tel. 0586/80.60.20

Vendita all'ingrosso di componenti elettronici e strumentazione.

A richiesta, solo per Commercianti, Industriali ed Artigiani, è disponibile il nuovo catalogo.



### \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* TELECAMERA MINIATURA BIANCO/NERO RPT-8933

Dati tecnici principali:

Sensore No pixel

**Alimentazione** 

Scansione

Risoluzione orizzontale

Sensitività Rapporto S/N

Connettori Auto shutter Obiettivo

Angolo di vista Microfono Sensibilità audio

Frequenza audio Temperatura di funzionamento

Dimensioni

Peso

CCD 1/3" (interline transfer) 537 (II) x 597 (V) 12 Vcc

CCIR standard 400 linee 0,3 lux

50 dB connettore a 4 pins 1/60 ÷ 1/10000 3,3 mm f1,8

88" (orizz.) 65" (vert.) 115" (diag.) ad elettrete omnidirezionale

-68 ÷ + 3 dB 20 ÷ 10.000 Hz -20 ÷ +50 °C

43(W) x 43(H) x 23(D) mm

180 gr



Dimensioni reali

£410.000 + spese postali

Monitor 5" / 12 V con audio adatto anche per video citofono £ 110.000 + spese postali



### MAGNETOTERAPIA ad effetto CONCENTRATO

· Piccola traumatologia (distorsioni, contusioni, escoriazioni) · Contratture muscolari (cervicalgie, lombalgie, cefalee muscolotensive) • Patologia da sovraccarico (miositi, periartriti scapolo omerali) • Reumatismi, artriti, artrosi • 1 Disturbi della cenestesi (gastriti, coliti, stipsi) · Affezioni ginecologiche di tipo | infiammatorio (annessiti ecc.) • Problemi legati a disturbo del sistema nervoso I centrale e periferico • Malattie della pelle • Disturbi della circolazione •

£ 180.000 + spese postali

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

F.D.S. ELECTRONIC

via M.te Generoso, 31 - MI -Tel e Fax: 02/33.00.23.25

### BOONTON mod. 102D

HEWLETT PACKARD

mod. 141T/8552B/8555A

section alta risoluzione

e 8555A analizzatore di spettro 10 MHz ÷ 18 GHz) Stato solido - rete 220 V

Generatore di segnali AM/FM. Gamma di frequenza 450 kHz ÷ 520 MHz. Aggancio di fase – Impedenza uscita 50 Ohms Lettura digitale - Stato solido - rete 200 V (Disponibile anche mod. 102F-450 kHZ ÷ 520 MHz no

phase lock)

Oscilloscopio memoria, corredato di cassetti 8552B (IF

### BOONTON mod. 102-1A

Duplicatore di frequenza esterno stato solido per generatori di segnli RF. Frequenza 250 MHz ÷ 520 MHz input Frequenza 520 MHz ÷ 1040 MHz output. Utilizzabile fino a 2 GHz Curve e dati tecnici a richiesta



Misuratore di potenza RF. Elemento di musura 7202 (10 MHz ÷ 2 GHz)



### NARDA mod. 7000A

Stato solido - rete 220 V



Catalogo di 100 e più pagine gratuito a richiesta allegando lit. 3000 in francobolli per spese di spedizione, con illustrazioni e dati di oltre 800 strumenti e componenti - 2000

tipi di valvole a magazzino. Tutto quanto da noi venduto è garantito, fornito con manuali e dati tecnici. Diamo assistenza e garanzia di quanto da noi trattato.



### BIRD

mod. 8071-1

Carico fittizio 100 W a secco DC÷2500 MHz Connettore SMA/F (adattatore optional)

### BIRD carichi fittizi

attenuati 8322 - 200 W 8329 - 2 kW 8329-300 - 2 kW

DC ÷ 500 MHz





### BIRD mod. 8921

0

L E A

Carico fittizio 5kW 10 kW con sistema di ventilazione optional DC ÷ 1GHz Connettore LC/F

### HEWLETT PACKARD mod. 8405A

Voltmetro vettoriale completo di sonde. Gamma di frequenza 1 ÷ 1000 MHz. Stato solido - rete 200 V.



### WAVETEK mod. 3001

Generatore di segnali sintetizzato AM/FM. Gamma di frequenza a contraves. Impedenza uscita 50 ohms Stato solido - rete 220 V



via S. Quintino, 36 - 10121 Torino tel. (011) 562.12.71 - 54.39.52 telefax (011) 53.48.77

### BIRD

mod. 8135

Carico fittizio 150 W Raffreddamento ad olio DC ÷ 4 GHz Connettore N/F Come nuovo



Cento Anni di Radio
RICEVITORE MARCONIPHONE
mod. 31

Giorgio Terenzi



Continuando la descrizione dei più significativi ricevitori Marconi, facenti parte della collezione conservata presso il Museo della radio e delle macchine parlanti "Mille Voci... Mille Suoni", si descrive qui il quarto della serie (vedi E.F.  $n^{\circ}1$  - 2 - 3/95), il mod. 31, trivalvolare in reazione, per Onde Medie e Lunghe con ascolto in altoparlante.

Il ricevitore Marconiphone, mod. 31, è stato costruito dalla Marconiphone Co. Ltd. nell'anno 1925.

Monta tre valvole triodi: una rivelatrice in reazione e due amplificatrici BF.

L'ascolto avviene mediante altoparlante esterno. La gamma di ricezione va da 300 a 3200 m (1000kHz-93,75kHz) ed è coperta da più bobine di sintonia con inserzione a innesto.

Ogni bobina è avvolta ad anello, di grande diametro, ed ha l'aspetto di una ciambella rivestita di resina; lungo il suo bordo esterno riporta quattro tacche metalliche per la connessione al circuito mediante molle di contatto (vedi figura 6).

La variazione della sintonia è ottenuta con la

rotazione di un cerchio metallico che può disporsi completamente sotto la bobina di sintonia, oppure a  $90^{\circ}$  rispetto al suo piano, attraverso tutte le posizioni intermedie.

Questo tipo di variatore l'abbiamo già incontrato sul ricevitore mod. V1 (vedi E.F. n°2/95) e la sua azione è la stessa della lamina metallica mobile già vista nei modelli Crystal Junior e V2: la superficie che si affaccia alla bobina introduce una capacità notevole sul circuito facendo variare, nel contempo, la permeabilità magnetica della bobina stessa.

La bobina di sintonia è composta da due avvolgimenti, quello d'entrata e quello di reazione.

Il controllo della reazione si effettua mediante un potenziometro inserito sulla linea di alimentazione



figura 1 - Vista generale interna del ricevitore Marconiphone mod. 31.





figura 3 - Interno ripreso dal lato sinistro.

anodica della valvola rivelatrice. È visibile nella foto di figura 1 in alto a sinistra.

Nella stessa foto si possono osservare, sulla destra, il sistema di sintonia ad anello con la bobina inserita, e sotto a questo, il trasformatore intervalvolare T1.

Al centro della foto vi sono le tre valvole disposte a triangolo, davanti ad esse, si nota il potenziometro dell'intensità (STRENGTH); a sinistra vi è il trasfor-



figura 4 - Interno ripreso dal lato destro.

matore d'uscita T2 con a fianco gli attacchi per le batterie.

Lo schema di massima che consegue è riportato in figura 2.

La valvola rivelatrice V1 è accoppiata alla prima amplificatrice BF(V2) mediante trasformatore intervalvolare.

Il secondario di tale trasformatore, collegato alla



figura 5 - Vista interna con la bobina asportata. Notare il sistema di sintonia e il piombo di sigillo sul trasformatore d'uscita, necessario per evitare la manomissione, in quanto coperto da brevetto.

griglia della V1, non ha il ritorno direttamente a massa, ma alla tensione di polarizzazione prelevata da una terza batteria (bias).

V2 è accoppiata a resistenza e capacità a V3 che ha per carico anodico il trasformatore d'uscita T2.

In presenza di segnali forti, vi è la possibilità di escludere la terza valvola, col vantaggio di risparmiare le batterie.

Allo scopo vi è un doppio deviatore (S2) che interrompe la tensione d'accensione della terza valvola e collega la placca della V2 direttamente al primario di T2 anziché a R1.

Tale deviatore si intravede sotto il potenziometro della reazione, davanti al trasformatore d'uscita.

Vi è inoltre un comando, denominato STREN-GTH (intensità), che mediante reostato a filo regola la tensione di filamento delle valvole, variandone in tal modo l'amplificazione.

L'apparecchio è inserito in contenitore parallelepipedo di mogano, delle dimensioni di 24x36.8x25.5 cm.

Il pannello frontale è di ebanite nera, e su di esso sono sistemate cinque manopole di comando e quattro morsetti serrafilo (vedi foto accanto al titolo).

Partendo dall'alto, la manopola di sinistra corrisponde al comando di sintonia e quella di destra agisce sul potenziometro di reazione.

A sinistra in basso vi sono due morsetti sovrapposti: a quello superiore va collegata la terra, a quello sottostante l'antenna.

A fianco vi è la manopola dell'interruttore d'accensione (S1), e, procedendo verso destra, troviamo al centro il comando di intensità (STRENGTH), il deviatore (S2) di esclusione della terza valvola e infine i due morsetti di collegamento dell'altoparlante esterno.

Sul retro sono sistemate, in fila orizzontale, tre coppie di boccole per l'alimentazione esterna mediante unità alimentatrice che fornisce l'anodica (HT), la tensione di accensione dei filamenti (LT) e la tensione



figura 6 - Particolare della bobina di sintonia.

di polarizzazione delle griglie (bias).

Nelle foto di figura 3 e 4 - che riprendono l'interno del ricevitore rispettivamente dal lato sinistro e da quello destro - si possono individuare, a fianco delle valvole, i sei contatti corrispondenti alle tensioni di alimentazione, fissati su una basetta isolante.

Al centro si notano i due contatti negativi HT e LT, ai lati i rispettivi terminali positivi e infine, alle estremità, i due morsetti isolanti zigrinati della tensione di polarizzazione (bias).

La foto di figura 5 mostra l'interno dell'apparecchio con la bobina di sintonia disinserita per rendere visibile il sistema variatore.

All'epoca il ricevitore mod. 31 era venduto a 21 sterline, 15 scellini e 6 pence, comprese tasse, batterie e bobina Onde Medie.

Un particolare ringraziamento va al sig. Giovanni Pelagalli, per la preziosa collaborazione nella preparazione delle parti da fotografare, e nella puntuale indicazione dei particolari di maggiore rilievo relativi a questo raro esemplare conservato presso il suo Museo, gentilmente messo a disposizione di Elettronica Flash, e al sig. Guido Nesi per il servizio fotografico.

## XIII EDIZIONE de IL MERCATINO

SEZIONE ARI MODENA Casella Postale 332 Modena Centro 41100 MODENA



SABATO 27 maggio 1995 ore 07,30 - 17,30

incontro riservato ad appassionati e collezionisti per lo scambio fra privati di apparati radio e telefonici, strumenti, riviste, componenti e stampa usati e d'epoca **strettamente inerenti la Radio.** 

POSSIBILITÀ DI CONSUMARE PASTO CALDO - STAZIONE RADIO ATTIVA A 145.787,5 MHz INGRESSO LIBERO - NON SONO AMMESSE DITTE

presso Caravan Camping Club loc. Marzaglia - via Pomposiana, 305/2 (uscita A1/Modena nord-via Emilia direz. Milano, loc. Cittanova svoltare a sinistra, subito dopo la chiesa, poi in fondo a destra. Percorrere 2,5 km e fare attenzione al cartello C.C.C. sulla sinistra)

# G.P.E. KIT

TUTTI I MESITANTI KIT NOVITA







### MK2620 BATTERIA ELETTRONICA

L. 39.800

Un eccellente sintetizzatore audio, in grado di generare,anche simultaneamente, ben otto strumenti a percussione: gran cassa, rullante, cerchio rullante, charleston, conga, tomm tomm, piatto e cow bell! Tutti con ottima fedeltà, grazie ad un campionamento sonoro residente in ROM eseguito a 16khz. Per questi motivi, l'MK2620 può essere utilizzato indifferentemente sia dall'hobbista che dal professionista della musica. la scheda dispone di doppia uscita: una per il pilotaggio di piccoli altoparlanti ed un'altra per amplificatori audio. Alimentazione 5Vcc,consumo stand-by 8mA.

MK 2570 CONTA ORE DIGITALE A 4 CIFRE

L. 86.500

Un modulo Conta Ore a 4 cifre, in grado di soddisfare, grazie alla precisione ed al controllo a microprocessore, sia esigenze industriali che studi statistici, così come la sperimentazione hobbistica. estremamente versatile grazie alla possibilità di una triplice diversa alimentazione: 220V rete, 8 ÷ 12Vcc, 8 ÷ 12Vac . Il conteggio delle ore rimane memorizzaro anche in assenza di alimentazione, grazie all'utilizzo di una memoria EEPROM. Il controllo di Reset è controllato via hardware per evitare manomissioni. Il tempo massimo di conteggio è di 9999 ore, cioè 1 anno e 51 giorni! Il kit è completo di contenitore, mascherina serigrafata e trasformatore di alimentazione. Ideale per il controllo di manutenzione periodica di maechinari.

### MK2680 COMBINATORE TELEFONICO AUTOMATICO

L 159 500

Una realizzazione controllata a microprocessore, che riunisce in se tutte le funzioni peculiari di un moderno combinatore telefonico a 8 memorie numeriche a scansione ciclica automatica, riconoscimento dello stato della linea telefonica (libero/occupato), riconoscimento di avvenuta risposta vocale, sintetizzatore vocale per registrare con microfono compreso sulla scheda stessa, i messaggi da inviare, tastiera telefonica on board,funzionamento selezionabile su linee ad impulsi o digitali DTMF. Alimentazione 220V oppure 12 ÷ 15V tensione continua o alternata. Monitor per ascoltare i messaggi registrati.

MK2690 CHIAVE E SERRATURA ELETTRONICA AD ALTISSIMA SICUREZZA CON TOUCH MEMORY L. 98.800

Una vera e propria chiave con relativo "cilindro" d'inserzione elettronico, che potrete tranquillamente sistemare con le altre chiavi nell'anello del vostro portachiavi. Uniche differenze dalle altre normali chiavi, sono l'altissima sicurezza e tecnologia. Infatti di queste ne potranno essere prodotte fino a 250.000 miliardi, tutte con codici una diversa dall'altra. Ovviamente non prodotte dalla GPE, ma dalla Dallas, industria americana leader mondiale in questo tipo di dispositivi. Tradotto in parole povere, ciò significa che al mondo non esisterà mai una chiave col vostro stesso codice! Il kit viene fornito con una serratura elettronica controllata a microprocessore, con probe d'inserzione da incasso per la chiave ed un chiave. Ogni serratura può memorizzare fino a 64 diverse chiavi. Alimentazione 10 + 15V tensione continua o alternata,consumo max 50mA.

Se nella vostra città manca un concessionario G.P.E. spedite i vostri ordini (via Posta, Telefono, Fax) direttamente a G.P.E. kit.

Sono inoltre disponibili le Raccolte TUTTO KIT Voll. 5-6-7-8-9-10 L.10.000 cad. I volumi sono disponibili anche presso i concessionari G.P.E. kit.

| Coupon per ricevere gratis il nuovo catalogo G.P.E. |
|-----------------------------------------------------|
| NOME                                                |
| <b>COGNOME</b>                                      |
| VIA                                                 |
| C.A.P                                               |
| CITTÀ'                                              |
| PROV.                                               |

# RADIO EXPO TORINO



9º MOSTRA MERCATO DEL MATERIALE RADIANTISTICO - ELETTRONICA - COMPUTER 3 - 4 GIUGNO 1995

TORINO - TORINO ESPOSIZIONI (via Petrarca)
NUOVO GRANDE PADIGLIONE ESPOSITIVO - AMPIO PARCHEGGIO
ESPOSIZIONE RADIO D'EPOCA

All'interno della Mostra si svolge il

### ORARIO:

MERCATINO DELL'USATO

09/12.30 - 14,30/19,00

incontro tra appassionati e collezionisti privati per lo scambio di apparati radio, libri e riviste d'epoca

per informazioni, prenotazioni stand e mercatino:

CENTRO TECHNE INTERNAZIONALE via del Carmelo, 3 - LEINI` (TO) tel/fax 011-997.47.44



### IL µP MOTOROLA 68HC11 NEW MICROS

Gian Paolo ADAMATI

### Seconda parte

In questa seconda puntata cercherò di illustrarvi le principali strutture del linguaggio FORTH®, che penso stupirà anche i novellini della programmazione per versatilità e facilità di utilizzo.

È ovvio che chi ha già avuto modo di programmare in BASIC, PASCAL, o qualsiasi altro linguaggio, sarà facilitato nell'apprendimento; tuttavia sono convinto che, con un po' di impegno, tutti i lettori di E.F. saranno in grado di capire i concetti e le strutture fondamentali che via via esporrò.

Prima di iniziare, devo rimediare ad alcune imprecisioni della precedente puntata: nella catasta dei numeri interi, ossia quella che useremo correntemente, la divisione tra due numeri dà sempre e solamente un intero; 3 diviso 2 darà quindi semplicemente 1 (troncamento, non approssimazione), ed il resto verrà ignorato, a meno di non usare, al posto di/, il comando/MOD, che mette appunto in catasta anche il resto. Un altro appunto riguarda la frequenza di clock, indicata a 2 MHz, che si riferisce al clock del Bus, e non a quella del quarzo, pari invece a 8 MHz.

Detto questo, per iniziare a capire il Forth®, come prima cosa creiamo una costante e una variabile, assegnamo ad esse un valore e visualizzamolo. Per la costante la procedura è banale.

ESEMPIO di creazione di una costante:

220 CONSTANT MAINS "invio"

Abbiamo qui creato la costante chiamata MAINS che, ogniqualvolta richiamata, porrà sullo stack il valore 220.

Riguardo le variabili, ve ne sono di vari tipi (double, floating, etc. e lo stesso vale per le costanti, in realtà), ma per il momento ci

soffermeremo su quella più semplice (single lenght, singola lunghezza), anche per il fatto che è quella che si utilizza nella catasta degli interi.

ESEMPIO di creazione di una variabile:

VARIABLE HOBBY "invio"

Abbiamo ora una variabile chiamata "HOB-BY" che, non essendo stata inizializzata, per il momento può assumere qualsiasi valore (e non necessariamente 0); il valore assunto è visibile con il comando C@ (carattere ottenibile sul PC premendo "Alt" e 64, ovvero Alt Gr e il tasto a fianco della "L" se disponente di tastiera italiana):



HOBBY C@ . "invio"

il comando C@ (pronuncia: si-fetch, emetti) mostra il valore assegnato alla variabile, mentre per assegnarne uno nuovo dovremo utilizzare il comando C! (si-stor, ovvero immagazzina).

Esempio:

35 HOBBY C! "invio"

In questo caso è stato assegnato il valore 35 alla variabile HOBBY, e ciò è chiaro digitando ora: HOBBY C@ . "invio"

Il comando C! rimuove altresì il 35 dalla catasta, dopo averlo assegnato alla variabile; il valore della variabile resta immutato fino a che non ne assegneremo uno di nuovo.

Tenete sempre a mente la base di calcolo che state utilizzando correntemente, altrimenti i risultati di certe operazioni vi sembreranno privi di senso; i valori numerici presenti in catasta, o associati a vairabili, ed immessi in una certa base, verranno automaticamente convertiti non appena cambierete la base stessa di comandi HEX o DECIMAL; ricordate di non dare alle variabili nomi lunghi, poichè occupano memoria per niente, come pure di non utilizzare, per tali nomi, combinazioni di lettere che potrebbero rappresentare numeri nella base esadecimale (indirizzi di memoria), e rammentate che, alle variabili, non potete assegnare un numero grande a piacere poiché, se si eccede il limite massimo di rappresentazione, può accadere di tutto, da una rappresentazione "parziale" dello stesso numero, alla sua sostituzione con un altro, che apparentemente, non ha alcuna relazione con quello da voi immesso; come ultima cosa, tenete a mente che, nel caso cerchiate di immettere più di 16 valori sullo stack, si verificherà un autoreset o qualche altro spiacevole evento.

I comandi C@ e C! vi consentiranno di gestire soio numeri la cui rappresentazione binaria non ecceda gli 8 bit (FFhex o 255dec); per numeri fino a 16 bit (FFFF o 65536), dovete invece usare i comandi @ e! (fetch e store), che immagazzineranno il valore su 2 bytes consecutivi di 8 bit ciascuno.

L'utilizzo di variabili e costanti per la memorizzazione di numeri occupa parecchia memoria e talvolta non è strettamente necessario; in effetti può essere più conveniente immagazzinare il valore numerico direttamente in una locazione di memoria, cosicchè la memorizzazione richiederà solo 1 byte nel caso di una quantità



rappresentabile con 8 bit e 2 nel caso si tratti di un numero a 16 bit. Per sapere dove inizia la memoria di sistema libera, che diminuisce mano a mano che compilate righe di programma, utilizzerete il comando HERE, che metterà in catasta il numero corrispondente al primo indirizzo di memoria libero; qualsiasi esso sia, da questo indirizzo, fino ad 8191dec, nel caso abbiate per la scheda prototipo la configurazione standard con 8 kbytes di Ram, potete immagazzinare tutto ciò che volete. Per memorizzare un valore in una locazione di memoria dovete eseguire le seguenti operazioni:

- a) mettere in catasta il valore da memorizzare;
- b) mettere in catasta l'indirizzo di memoria in cui lo memorizzerete;
- c) mettere in catasta C! o ! a seconda che il valore sia ad 8 o 16 bit e battere "invio".

È ovvio che, mentre potete utilizzare la rappresentazione a 16 bit per un numero che può essere rappresentato da 8, non potete fare il contrario.

Per estrarre il valore memorizzato, metterete invece in catasta l'indirizzo di memoria seguito da

C@ o @, a seconda dei casi.

ESEMPIO:

(DECIMAL)

18 3382 C! "invio"

3382 C@ . "invio"

Siccome all'accensione tutte le celle di memoria assumono valori casuali, se vorrete porre a zero il valore di un certo numero di bytes a partire da un opportuno indirizzo dovrete usare il comando ERASE.

Esempio:

(DECIMAL)

3382 20 ERASE "invio"

Questo comando assegnerà il valore 0 a 20 bytes di memoria a partire dall'indirizzo 3382.

Il comando DUMP, invece, permette di visualizzare automaticamente il contenuto di "y" bytes di memoria a partire dall'indirizzo "x".

Esempio:

(DECIMAL)

3382 30 DUMP "invio"

Tale comando mostrerà a video il contenuto di 30 (y) bytes consecutivi a partire dall'indirizzo 3382 (x).

La memorizzazione di dati su locazioni di memoria successive è un classico nei programmi di "data logging", nei quali si deve memorizzare, solitamente ad intervalli di tempo, il valore di una o più grandezze elettriche.

Interrompendo per un momento il nostro excursus sulla programmazione, per dare un esempio pratico riguardo il "data logging", ed allo stesso tempo fornire una prova delle potenzialità del sistema di cui ci stiamo occupando, osservate le figure 1 e 2.

Con un opportuno programma, il microprocessore ha memorizzato, ad intervalli di un minuto, la tensione di 4 diverse pile formato AA, collegate ad altrettante resistenze da 7,33 Ohm utilizzate come carico. Una delle pile era del tipo zinco carbone, una alcalina e 2 Ni-Cd ricaricabili, una da 500 mAh e l'altra da 700 mAh.

Il microprocessore, che è in grado di eseguire la misura della tensione con una risoluzione di 20 mV, ha inoltre interrotto misura e scarica delle batterie al valore di 970 mV, per non danneggiare gli accumulatori ricaricabili.

I dati memorizzati dal microprocessore sono stati poi trasferiti direttamente su uno Spread-Sheet in ambiente Windows™, e hanno consentito l'immediata costruzione del grafico di figura 2, a mio parere estremamente interessante.

```
LOGINTOT
 3382
                     73 72
                           71
                               71
                                  70 70
          78
                  74
                                         69 69 69
                                                    68 68
                                                           68
 3398
          67 67
                  67
                     67
                         66
                            66
                               66
                                  66
                                      66
                                          66 65 65
                                                    65 65
 3414
        65 65 64 64 64
                        64 64 64 64 64 63 63 63 63
                                                          63
 3430
        63 63 63 63
                     63 63
                            62
                               62
                                  62
                                      62
                                          62 62
                                                62 62 62
                                                           62
 3446
        62 62 62 62
                     61 61
                            61
                               61
                                  61
                                      61
                                          61 61
                                                61
                                                    61
                                                       61
                                                           61
        61 61 61 61
 3462
                     61
                         61
                            60
                               60 60
                                      60
                                          60 60
                                                60
                                                    60
        60 60 60 59 59
                        59 59
                               59 59 59
 3478
                                          59 59
                                                59 58 58
                                                           58
 3494
        58 58 58 58 58
                         58 57
                               57
                                   57
                                      57
                                          57 57
                                                57
                                                    57 57
                                                           57
                               56
                                  55 55
                                          55 55
                                                55 55 55 54
 3510
        56 56 56 56
                     56
                        56
                           56
 3526
        54 54 54
                  54
                     54
                         53 53
                               53 53
                                      53
                                          53
                                             53
                                                52
                                                    52
                                                           52
 3542
        52 52 51 51 51 51 51 50
                                           0
                                              0
                                       0
                                                  0
                                                     0
                                                            0
OK
PERIODO
  512
         1
                          4
                             1
                                 8
                                    1
                                       1
                                              4
                                                  0
                                                     0
                                                            0
                                                        0
         2
            0
               3
                   6
                          0
                             1
                                       1
                                           9
  528
                      0
                                 8
                                    1
                                              4
                                                  0
                                                     0
                                                        0
                                                            0
OK
```

figura 1 - Registrazione dei valori del convertitore A/D su locazioni di memoria successive e a intervalli di 1 minuto: pila Zinco-Carbone.

Nelle ultime 2  $\,$  righe il micro dà ora iniziale e finale del test, interrotto con Vbat <=970 mV.

La tensione memorizzata è data dalla formula V= 4,95 • (valore A/D) / 256.

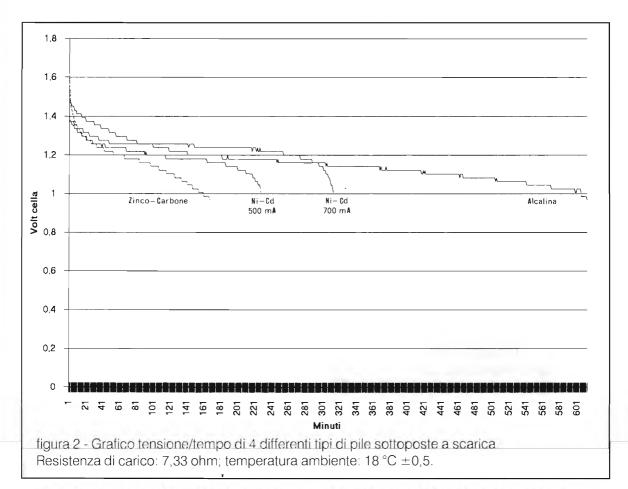

I due fatti salienti che tale grafico dimostra sono:

a) - il divario esistente tra l'autonomia consentita dalla pila zinco carbone e quella garantita dall'alcalina, che giustifica pienamente il costo maggiore di quest'ultima rispetto alla prima e la convenienza, nell'utilizzo, anche da un punto di vista ecologico;

b) - il fatto che le 2 pile ricaricabili, pur se offrono un'autonomia minore rispetto alle alcaline (ma maggiore delle zinco-carbone!), riescono a fornire sotto carico una tensione più costante ed elevata di queste ultime per la maggior parte del tempo, dimostrando senza ombra di dubbio che la stragrande maggioranza degli utilizzatori, progettati per pile usa e getta da 1,5 volt nominali, funzionerà altrettanto bene, e forse meglio, con accumulatori ricaricabili, che hanno una tensione nominale di soli 1,2 volt.

Chiusa questa parentesi, che spero avrà reso più interessante questa necessaria ma forse noiosa puntata sui fondamenti di programmazione della nostra scheda, torniamo sui nostri passi.

Se il micro si "inchiodasse" (vi succederà spesso all'inizio e non vi dovete preoccupare), e non fosse sufficiente, per sbloccarlo, il tasto di reset che avete posto sul connettore "lato micro" del cavo seriale, scollegate tale cavo, spegnete il micro, riaccendetelo, ricollegate il cavo e al prompt digitate COLD e "invio". Dovete scollegare il cavo seriale non perchè si danneggi il PC, ma poichè attraverso le linee Tx ed Rx il micro continua a venire parzialmente alimentato e quindi il suo spegnimento non causa un immediato reset.

Il comando COLD serve a resettare in RAM il sistema operativo MAX-FORTHtm contenuto nella Rom .

Acquisita domestichezza con la catasta, passeremo all'uso degli operatori IF... ELSE... THEN.

La prima cosa da sapere è chelo 0 rappresenta l'operatore booleano FALSO, ogni altro numero (e non solo l'1) rappresenta VERO.

IF viene eseguito se qualsiasi numero che lo precede sulla catasta non è 0, altrimenti viene

"saltato" ed eseguito l'ELSE; successivamente, in entrambi i casi, viene eseguito il THEN che può anche non essere seguito da successive manipolazioni dello stack.

Quindi la sequenza in catasta:

1 IF....ELSE....THEN causerà l'esecuzione dei comandi che seguono IF per poi "saltare" direttamente al THEN, mentre la seguenza:

0 IF....ELSE....THEN causerà l'esecuzione di ciò che segue ELSE per poi continuare con THEN. ESEMPIO:

VARIABLE ELETTRONICA "invio"

VARIABLE HOBBY "invio"

4 ELETTRONICA C! "invio"

4 HOBBY C! "invio"

: PROVA ELETTRONICA C@ HOBBY C@ =

IF." giusto" ELSE." sbagliato" THEN; "invio" Digitate ora PROVA e quindi "invio": il micro effettuerà tutte le operazioni specificate dopo PROVA, comparando i 2 numeri già presenti sullo stack; provate ora a cambiare il valore ad una delle due variabili ed osservate cosa succede.

Al posto dell'uguale potete, a seconda delle necessità, utilizzare tutti gli altri operatori logici ossia >, <, >=, <=.

Anche l'istruzione IF rimuove gli ultimi 2 valori presenti sullo stack; durante le prove, per capire meglio, potreste usare il comando .S che vi mostra l'intera catasta senza modificarla (a differenza di . (dot) che, oltre a mostrarvi il valore top stack, lo rimuove).

Le precedenti righe creavano le variabili ELETTRONICA e HOBBY, assegnavano ad entrambi il valore 4, ponevano sulla catasta i valori assunti dalle 2 variabili e, lanciato PROVA, eseguivano la comparazione: essendo i due numeri dello stack identici, l'operazione di "=" dà come risultato 1, quindi viene eseguito il comando."." che segue IF anziché quello che segue ELSE, e rimosso l'operatore booleano 1: stampa quindi a video la stringa "giusto".

Con la creazione della parola "PROVA", nell'ultimo esempio, abbiamo cominciato ad inventare delle nuove *parole*, ossia sequenze di comandi che, richiamate, manipolano a nostro piacere stack, variabili, registri e porte di input-output ad essi correlate. Questa struttura è tipica del linguaggio FORTH ed è, oltre che semplice e intuitiva, estremamente potente, poiché consente sia di frammentare in semplici comandi una complessa sequenza di operazioni, sia, con la

creazione di una ulteriore parola, di richiamare tali comandi "elementari" nella sequenza e tipo che ci serve; nel prosieguo capirete meglio ciò che sto affermando.

Riguardo la sintassi per la compilazione di una nuova parola, la riga deve iniziare con il simbolo ":" (inizio compilazione), uno spazio, quindi il nome della parola seguito dalle operazioni che volete fare sullo stack, ognuna delle quali sarà separata dalla successiva da uno spazio, quindi il simbolo ";" (fine compilazione) ed ovviamente "invio".

### ESEMPIO:

- : PROVA 3 DUP 5 \* 5 . ; "invio"
- Il micro risponderà OK e, digitato PROVA e premuto "invio", farà quanto segue:
  - 1) metterà il valore 3 sullo stack:
- 2) sposterà il 3 di una posizione sullo stack e inserirà un altro 3 (DUPlicazione);
- 3) Sposterà i due 3 di una posizione e inserirà il valore 5:
- 4) moltiplicherà gli ultimi due valori presenti sullo stack, li rimuoverà e porrà sul top stack il loro prodotto (15);
  - 5) muoverà ulteriormente i valori sullo stack e



inserirà il valore 5;

6) sottrarrà 5 dal secondo valore top stack, rimuoverà il 5 e il precedente valore e porrà sullo stack la loro differenza;

7) mostrerà e rimuoverà il valore top stack;

Il valore mostrato sarà 10 e, ripetendo di nuovo il comando ., apparirà il numero 3 prodotto dall'operazione DUP.

Questa nuova parola è ora residente in RAM e rimarrà in memoria fino a che il micro rimarrà acceso o non effettueremo un reset totale con il comando COLD.

Se volessimo rimuovere una "parola", poiché ad esempio non fa ciò che erroneamente pensavamo e occupa memoria inutilmente, possiamo usare il comando FORGET (dimentica), che tuttavia ha un difetto/pregio: eliminerà dalla memoria anche tutte le parole immesse successivamente a quella specificata.

**ESEMPIO:** 

FORGET PROVA "invio"

Esaminiamo ora le principali strutture ricorsive del linguaggio FORTH.

La prima struttura che bisogna conoscere è: BEGIN ........?TERMINAL UNTIL

che fa eseguire indefinitamente la sequenza di operazioni interne a BEGIN... UNTIL fino a quando non viene premuto sulla tastiera del PC un tasto qualsiasi.

ESEMPIO:

: PROVA BEGIN 3 . CR ?TERMINAL UNTIL ; "invio"

Questa sequenza, che verrà lanciata digitando PROVA e quindi "invio", stamperà una fila vertica-le infinita di 3, fino a quando non la si interromperà tramite la pressione di un tasto.

Il comando CR serve per andare a caporiga, in questo caso dopo ogni sequenza di operazioni interna a BEGIN... UNTIL.

Se mettete al posto di ?TERMINAL uno degli operatori >,<, preceduto ad esempio da valori correlati a registri che rappresenteranno lo stato di porte di input, il micro resterà nel loop fino a che il confronto non darà "vero".

Una variante di questa struttura è BEGIN... WHILE... REPEAT, che però non utilizzerete spesso e che quindi non tratto esplicitamente.

La seconda struttura fondamentale che dovete invece conoscere è:

n m DO..... LOOP

dove n ed m sono due numeri con n > m; la sequenza compresa tra le parole DO e LOOP verrà eseguita tante volte quanto è la differenza m-n.

Esempi:

: PROVA 7 1 DO 3 I + . BL LOOP ;

: PROVABIS 47 41 DO I EMIT LOOP;

"Prova" stamperà a video i numeri da 4 a 9 separati da uno spazio (BLank).

"Provabis" eseguirà 6 volte (47-41=6) il loop, stampando il carattere ASCII corrispondente al numero del contatore I, dopodichè uscirà dal loop; successivamente spiegherò cosa è la codifica ASCII. Il contatore I assume al primo loop il valore "m", al successivo m+1,.... fino ad "n"; ricordate questo particolare poichè sarà necessario per la comprensione di uno dei programmi che presenterò successivamente. Se metterete all'interno di DO... LOOP la parola LEAVE (forced termination), questa causerà un immediata uscita dal loop, anche prima chel abbia assunto il valore n; LEAVE sarà tipicamente preceduto dagli operatori IF ELSE THEN, e nella programmazione, serve a causare l'interruzione del Loop in presenza di eventi "straordinari". Nell'ultimo esempio, "provabis", provate a ricompilare la stessa riga dopo aver selezionato una base differente da quella in cui eravate (HEX se eravate in DECIMAL e viceversa) ed osservate la differenza nell'output a video quando la eseguirete. Considerate infine che comandi quali ERASE e DUMP, precedentemente commentati, ed il programma da me utilizzato per monitorare la scarica degli accumulatori, sono basati essenzialmente sull'uso della struttura DO....LOOP e del contatore I per incrementare l'indirizzo di memoria cui assegnare il valore 0, o quello letto dallo stadio A/D, rispettivamente. Un altro utilizzo estemporaneo di questa struttura, può essere quello di timer, per ritardare l'esecuzione di una certa operazione, semplicemente facendo "contare" il micro per m-n volte

In tutte le routine do... loop, begin... until ed altre strutture ricorsive, dovete sempre controllare che alla fine di ogni loop non sia rimasto in catasta qualche valore in più di quanto non ci fosse precedentemente, altrimenti dopo un certo numero di loop il micro si potrebbe bloccare a causa di uno Stack Overflow (si eccedono i 16 livelli permessi); per fare tale controllo, durante il "debugging" di programmi complessi metterete all'interno del loop il comando. S che, ad ogni

"giro", mostrerà a video i valori presenti in catasta; può anche essere utile, nella creazione a tavolino del software, riportare a fianco di ogni riga di programma i valori presenti in catasta.

Dimenticavo di dirvi che, se date lo stesso nome a due o più sequenze di operazioni (PROVA dei 2 esempi precedenti) immesse successivamente, quando compilerete la seconda il micro vi dirà "PROVA NOT UNIQUE" ma, una volta richiamata, eseguirà solamente le operazioni specificate dall'ultima delle due o più che avete immesso.

Facciamo ora cenno, poichè indispensabili, agli operatori AND, OR, NOR, XOR, NOT, non prima però di aver dato uno sguardo alla seguente tabella contenente i primi 16 numeri nella rappresentazione decimale, esadecimale e binaria:

| decimale | esadec. | binaria |  |  |
|----------|---------|---------|--|--|
| 0        | 0       | 0       |  |  |
| 1        | 1       | 1       |  |  |
| 2        | . 2     | 10      |  |  |
| 3        | 3       | 11      |  |  |
| 4        | 4       | 100     |  |  |
| 5        | 5       | 101     |  |  |
| 6        | 6       | 110     |  |  |
| 7        | 7       | 111     |  |  |
| 8        | 8       | 1000    |  |  |
| 9        | 9       | 1001    |  |  |
| 10       | Α       | 1010    |  |  |
| 11       | В       | 1011    |  |  |
| 12       | С       | 1100    |  |  |
| 13       | D       | 1101    |  |  |
| 14       | Е       | 1110    |  |  |
| 15       | F       | 1111    |  |  |
| 16       | 10      | 10000   |  |  |
|          |         |         |  |  |

Oltre a questa tabella, che dovreste tenere sempre bene a mente, è necessario conoscere le tavole della verità, qui sotto riportate, dei comandi AND, OR, XOR, NOT; vi risparmio il simbolo elettronico corrispondente che dovreste conoscere:

| XOR         |   |
|-------------|---|
| 0 & 0 darà  | 0 |
| 0 & 1 darà  | 1 |
| 1 & 0 darà  | 1 |
| 1 & 1 darà  | 0 |
| NOT         |   |
| 0°& 0 darà· | 1 |
| 0 & 1 darà  | 0 |
| 1 & 0 darà  | 1 |
| 1 & 1 darà  | 0 |

Proveremo ora a dare un senso a queste tabelle, immettendo dei valori sullo stack e utilizzando questi 4 comandi; immettendo i dati in esadecimale o in decimale dovrete sempre guardare alla loro rappresentazione binaria.

**ESEMPIO**:

6 5 AND . "invio"

darà come risultato 4 (100bin) poichè il micro fa una comparazione bit a bit sui valori in catasta:

| 6 e rappresentato come     | 110            |
|----------------------------|----------------|
| 5 è rappresentato come     | 101            |
| risultato                  | 100            |
| ESEMPIO 2:                 |                |
| 9 5 OR . "invio"           |                |
| darà come risultato D (110 | 11bin) poichè: |
| 9 è rappresentato come     | 1001           |
| 5 è rappresentato come     | 0101           |
| risultato                  | 1101           |
| e così via.                |                |
|                            |                |

Cercate di impratichirvi con tali operazioni poichè sono indispensabili quasi per ogni riga di programmazione.

Per concludere questa puntata, accennerò ora alle operazioni in virgola mobile, pur se consiglio, durante i primi approcci e fino a che l'uso della catasta non vi sarà più che familiare, di lavorare esclusivamente con numeri interi; ne parlo fin da ora poichè nelle prossime puntate dovremo servirci di tale rappresentazione dei numeri nel programma per la determinazione della frequenza di un segnale. Le differenze tra la catasta intera e quella in virgola mobile risiedono nel fatto essere distinte e, riguardo la seconda, nell'obbligo di lavorare in decimale.

Il Floating Point stack, così si chiama la catasta che utilizziamo per la gestione dei numeri in virgola mobile, è governata da comandi identici a quella degli interi, preceduti però dalla lettera F: avremo così F+, F-, F\*, F/ per i quattro operatori fondamentali, così come FDUP, FSWAP, FVARIABLE etc. per effettuare spostamenti di livello tra i numeri già in catasta o creare variabili e così via. Il simbolo di ESPONENTE è rappresentato dalla "e" minuscola, cosicchè per scrivere 1000000 digiteremo "1e6". È possibile operare sulle cataste solo con numeri dello stesso tipo (omogenei), o entrambi interi (integer stack), o entrambi floating (FP stack); vi saranno quindi dei comandi per effettuare la conversione dei numeri nelle varie rappresentazioni e "spostarli" automaticamente nelle rispettive cataste. Per esempio, per trasformare un numero intero nella rappresentazione floating, useremo il comando S>F.

Cercate di non usare la rappresentazione floating, se non è necessaria, poichè richiede al microcomputer molte più risorse della rappresentazione intera.

Per chi necessitasse di spiegazioni più approfondite su argomenti riguardanti la rappresentazione in virgola mobile, comunque, vi è un intero documento a corredo (FPDOCS.TXT), di oltre 80 pagine.

A questo punto siamo giunti al termine della seconda puntata.

Prima di salutarvi, mi scuso per l'uso eccessivo di termini anglosassoni nella stesura di questi articoli e, peggio, della loro "italianizzazione", tuttavia non mi è stato possibile trovare degli equivalenti nella nostra lingua, ed avrei dovuto utilizzare delle perifrasi probabilmente ancor meno efficaci.

Mi si perdonerà anche, spero, la mancanza di foto ad effetto ed, in questa puntata, l'assenza di esempi pratici di programmazione; l'argomento, del resto, è piuttosto impegnativo, ed ho ritenuto prioritario il fornire le basi per la creazione del software e l'insistere sui punti che io stesso ho trovato difficili da capire, piuttosto che passare immediatamente all'uso della scheda prototipo per misure ed automazioni, così da poter procedere più speditamente nelle prossime puntate, che avranno come argomento alcuni esempi di utilizzo. Consolatevi sapendo che gli usi possibili di questa scheda sono veramente illimitati e, come vedrete dai listati, tutt'altro che difficili da realizzare. Tanto per dare un'idea, la settimana scorsa l' ho utilizzata come cronometro di precisione (50 microsecondi di risoluzione!) per misurare, tramite un "interruttore" ottico, i tempi di esposizione della mia macchina fotografica che faceva le bizze!.

Come ultima cosa, ringrazio l'amico Tom Davis, IK3WVJ, vero "guru" dei microprocessori, che ha avuto la pazienza e la bontà di spiegarmi e togliermi dai guai tutte le volte che un mio programma si inchiodava sistematicamente lasciandomi nello sconcerto più totale.

Chi fosse interessato all'acquisto del kit, potrà contattarmi telefonicamente, tramite la Redazione.

Al prossimo mese. .

### Bibliografiua 2ª puntata

- NEW MICROS Inc. Special Package Disk NMIT-0020

Manuals and/or Programs

- MOTOROLA SEMICONDUCTOR MC68HC11F1

Technical summary BR781/D

- NATIONAL SEMICONDUCTOR Data Acquisition Databook 1993 Operational Amplifiers Databook 1993

### Kantronics KAM Plus

Kantronics ha creato un nuovo metodo di comunicazioni digitali in HF, chiamato G-TOR, da oggi incorporato di serie nei KAM Plus. Estremamente veloce, fino a due volte il Pactor, permette comunicazioni in HF a prova di errore e piena compatibilità con gli apparati radio esistenti.

Oltre al nuovo G-TOR, il KAM Plus permette di operare in CW, RTTY, ASCII, AMTOR, Pactor e Packet, sia in modo terminal, sia in modo host o kiss.

Grandi novità anche per i possessori del KAM: Kantronics ha sviluppato una piastra di espansione da innestare all'interno del KAM, trasformandolo a tutti gli effetti in un KAM Plus, compatibile con i futuri aggiornamenti di quest'ultima. Da oggi anche il nuovo G-TOR di serie.

Kantronics, sempre all'avanguardia!.

bit telecom importatore esclusivo per l'Italia

Piazza S. Michele, 8 - 17031 Albenga (SV) Tel. 0182 / 55.55.20 - Fax 0182 / 54.44.10

### CARATTERISTICHE:

- tutti i modi con G-TOR
- RAM da 128 kbyte, espandibile a 512 k
- firmware su EPROM da 128 kbyte
- orologio in tempo reale con batteria backup su clip
- · due livelli di comandi: principiante ed esperto
- PBBS fino a 100 kbyte con nuovo set di comandi
- HELP in linea per ogni comando
- ricezione CW migliorata: Farnsworth, pesatura, sidetone filtri programmabili mark & space basso consumo



### RECENSIONE LIBRI

Lodovico Gualandi, I4CDH

Giorgio Maioli

"I GIORNI DELLA RADIO" a cent'anni dall'invenzione di Guglielmo Marconi

Patrocinio Fondazione Guglielmo Marconi Re Enzo Editrice - Bologna lit. 75.000

Essendo l'unico libro edito in periodo di celebrazioni del centenario della invenzione, che goda dell'alto patrocinio della Fondazione che porta il nome dello scienziato, dovrebbe essere più che ufficiale in materia.

Intendiamo dire che il Lettore, anche se l'autore precisa di non essere un tecnico, e quindi non in grado di trattare degli argomenti scientifici tuttora controversi, si sarebbe giustamente aspettato una maggiore presa di posizione almeno sui pregiudizi da sfatare.

Per fare un solo esempio: chi ha realmente inventato l'antenna radioelettrica? E chi ha veramente trasmesso il primo radiomessaggio con le onde hertziane? Marconi o Popov?

Nonostante le bozze del libro siano state lungamente meditate dal comitato scientifico della Fondazione, questo problema non è stato risolto, e non possiamo sapere quindi per quanto tempo si trascinerà ancora.

Non possiamo nemmeno affermare, con assoluta certezza, che vi siano state delle pressioni sull'autore dell'opera, ma possiamo assicurare che alcune pagine del libro, non si sa perché, non sono finite sotto le rotative di stampa.

Può risultare significativo sottoporre al giudizio del Lettore quello che Giorgio Maioli scrisse su "Bologna IN" in data marzo-aprile 1993:

" È proprio vero che conosciamo realmente tutto sulle origini della radio, e che dobbiamo accettare tutto ciò che è stato scritto, che è stato detto, che è stato dichiarato ufficialmente da quasi cent'anni ad oggi?

... chi ci obbliga ad accogliere la tesi comune



che ci sono alcuni scienziati, prima di Lui, i quali, per un verso o per l'altro, avrebbero contribuito in modo determinante a realizzare la sua invenzione?

... c'è chi considera il russo Alexandr Stapanovich Popov il "vero" inventore della radio. Ma soprattutto, si resta sbalorditi dall'atteggiamento rinunciatario davanti a questa autentica beffa montata ai danni di Guglielmo Marconi.

Testi scientifici, dizionari ed enciclopedie sono d'altra parte unanimamente concordi nel confermare uno dei più grandi falsi storici degli ultimi due secoli: ossia che Guglielmo Marconi sia giunto a realizzare il grande exploit della radiotelegrafia utilizzando gli apparecchi messi a punto dal francese Branly e da Popov!

... Lodovico Gualandi è in grado di provare che l'apparecchio ideato dal russo Popov non aveva nulla da spartire con la Radio...

... e noi in tanti anni non siamo riusciti a demolire questo falso!

... dovremo correggere tutti i testi scientifici considerati sacrari intoccabili, rifare edizioni corrette di dizionari ed enciclopedie.

... Temiamo che neppure i responsabili della Fondazione Marconi abbiano voglia e intenzione di dare a Guglielmo Marconi il giusto riconoscimento, tanto è vero che nessuno ha reagito quando sono state decise le uscite dei francobolli commemorativi da parte delle Poste di S.Marino, in accordo con le Poste Italiane...

... abbiamo toccato il fondo: in molte biblioteche, alla voce Marconi, non esiste nulla, a Bologna non si trova una cartolina che ricordi la sua vita.



Esiste un vecchio filmato della RAI, relativo alla rubrica "Sapere", in cui risalta Popov come protagonista.

... insomma, una serie clamorosa di ingiurie iniziata nel lontano 1945, con la cancellazione dell'anniversario ufficiale, che doveva essere osservato come legge di Stato, fino alla vergognosa decisione di distruggere lo storico scafo della nave Elettra".

Da questa testimonianza dovrebbe risultare pacifico che l'autore, o ha ritenuto più convincenti gli argomenti del comitato scientifico della Fondazione, oppure, diciamo provocatoriamente noi, è entrato nel "clima" certamente più "fruttifero" delle "Marconeidi".

Quando la marchesa Maria Cristina, moglie di Marconi, lesse l'articolo pubblicato su "Bologna IN", sopra citato, ne rimase così colpita che accordò subito al signor Maioli tutta la Sua fiducia, invitandolo poi, privilegio che concedeva a pochi, nella Sua casa di Roma, in via Condotti.

Il libro, gentilmente offertomi da Maioli, porta nel risvolto la dedica: "A Lodovico, senza il quale non avrei scritto questo libro!

> Con affetto, Giorgio Maioli 14 dicembre 1994"

Mi spiace caro Giorgio, Ti ringrazio per l'offerta del libro e per la dedica, ma purtroppo sono costretto a dissociare i miei intendimenti dai tuoi.

Noi proseguiremo la nostra battaglia, come promesso alla moglie di Marconi, fino al trionfo della verità.

Lodovico Gualandi, I4CDH.



FONTANA ROBERTO - s. da Ricchiardo, 21 - 10040 CUMIANA (TO) - Tel/Fax 011-9058124

# Scheda

### Apparati Radioamatoriali & Co.

a cura di IK2JSC - Sergio Goldoni

**LAFAYETTE PETROUSSE** 

LF-01

RTX

CB



### CARATTERISTICHE TECNICHE

### GENERALI:

Canali Gamma di Frequenza Determinazione delle frequenze Tensione di alimentazione AC Consumo in AC Tensione di alimentazione DC Corrente assorbita ricezione Corrente assorbita trasmissione Dimensioni Peso Strumento Indicazioni dello strumento

SEZIONE TRASMITTENTE

Microfono tino Emissioni Percentuale di modulazione AM AM/FM/CW Potenza max Potenza max Impedenza d'uscita

#### NOTE

Regolazione del guadagno in ricezione - Regolazione dell'amplificazione del microfono - Circuito Roger Beep incorporato - Circuito Echo incorporato - Regolazione toni - Circuito antidisturbi NB - Possibilità di spostamento + 10kHz - Regolazione della potenza in uscita - Indicatori luminosi delle varie funzioni - Sintonia fine in ricezione e trasmissione - Uscite per frequenzimetro esterno, registratore e cuffia.

### SEZIONE RICEVENTE

Configurazione doppia conversione Frequenza intermedia 10,695 MHz/455 kHz 1 μV per 10 dB S/N Sensibilità ΑM FΜ 1 μV per 20 dB S/N 0,2 µV per 10 dB S/N SSB AM/FM 5 dB a 4kHz - 50 dB a 10kHz Selettività 5 dB a 2kHz Reiezione alla freq. immagine > 50 dB

200

220 V

90 W

8,2 kg

due analogici

dinamico  $600~\Omega$ 

AM/FM/SSB/CW

50 Ω sbilanciati

100% max

10 W

21 W

= =

26065 - 28305 kHz

400 x 170 x 360 mm

potenza relativa, SWR, intensità di campo

Circuito PLL

Reiezione al canale adiacente > 75 dB > 3 WPotenza d'uscita audio  $8\Omega$ 1mpedenza d'uscita audio 10% a 2 W Distorsione

### 

- 1 SELETTORE ON OFF
- 2 SELETTORE ROGER BEEP
- 3 SELETTORE NB
- 4 SELETTORE ECHO
- 5 SELETTORE + 10kHz
- 6 SELETTORE SWR/CAL
- 7 CONTROLLO CALIBRATE
- 8 CONTROLLO TONI
- 9 CONTROLLO RF GAIN
- 10 CONTROLLO MIC GAIN
- 11 MANOPOLA CAMBIO CANALI

- 12 SELETTORE MODO EMISSIONE
- 13 CONTROLLO RF OUTPUT
- 14 SELETTORE di BANDA
- 15 CONTROLLO SQUELCH/SELETTORE PA
- 16 CONTROLLO VOLUME
- 17 CONTROLLI SINTONIA FINE
- 18 PRESA per CUFFIA
- 19 INDICATORI LUMINOSI
- 20 DISPLAY INDICATORE del NUMERO di CANALE
- 21 STRUMENTO INDICATORE RF/SWR
- 22 STRUMENTO INDICATORE S



- 1 PRESA per ANTENNA TIPO SO 239
- 2 PRESA ALTOPARLANTE per PA
- 3 PRESA ALTOPARLANTE ESTERNO
- 4 PRESA per TASTO CW

- 5 FUSIBILE di RETE
- 6 CAVO di RETE
- 7 USCITA per FREQUENZIMETRO
- 8 USCITA per REGISTRATORE





Schema del circuito Echo

#### **SCHEMA** -R22 25C1675L 3K3 ZSC1730 **ELETTRICO** 25C1675L TR1 2000 810 W100K R11 10K R1 W 10K C3 0.01 CS 0.047/F 14W2K2 R 3 44680 A20 330 R23 W2K7 10.01 R9 W68 3 C8 1 82P C6 0.01 C13 1R7 2SC945AQ TPI 819 C14 0.01 R257 W 2K2 SP (59 5P 2007 C52 15P 0.047/F L10 2007 L12 2008 L7 2005 R78 WSK6 FL2 3/6 193 R76 6KB 3 RTT WALKT 0.001 CSS 0.001 R73 M 100. R66 W 1K C48, 0.047/F R6744,820 CS0 0.000 C217 0.001 574 2K2 \$ C46 10.0047 864-W 2K2 C43 189/RH (5) 001 R63, 6KB C 60 , 0.01 \$75 W SEK 100 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 1 250 00 R117 (90 10K 0.0015/P 031 IN4148 032 IN4148 L 18 220x 25C 1675L TR24 R110 MIK 185 10.01 TP4 R127 220K 10.0 g TTS SPRUJ TP 2 3 C83 33P 60 R 107 3K3 ₹ L19 2012 034 1N4148 L20 2012 035 1N4148 000000000 R14.3 44.70 127 390uH 038 1N4145 017 7.5V C215 0.00 C100 pooling 23 56 T R141 W3K3 2 342 AM 10K EST 470uH L21 2017 036 E 145 120P/UJ R1454M560 C102 0.01 B C104 | 0.01/P 62 R315 1K 63 R317 1K 64 R316 470 R125 47K R126 47K R127 47K R128 47K R129 47K R130 47K R131 47K C 10 3 2 2 u 10 v C105 4.7u25v RIS3 10K GPS - 501 0 L27 2016 $\odot$ TR 30 2SC 1675L 270P 0 R319 1K R320 1K C1 R321 1K O1 R322 1K F1 R323 1K F1 R323 1K R324 1K R324 1K 2K2 200 1 150P TR47 25C1675L R263 1X 257 X2 2008, SOUNU 1912 - NTY: 19270 - 17 C209 TR45 2SC1973 ĕ 30 C178 470P R226 180 270P C179 , 0.00 7/ YO 3 R220-W) R216 R221 W 1K5 R222 W 330 R223 W 150 R224\_AM 68 ánt 🎯 30K 112W C160 150P C164 1u50v C165, TP7 TP 9 TP 8



### DISPOSIZIONE COMPONENTI



**EPTOSSB81Z Function Selector** 



EPT360040Z SWR



EPTOSSB40Z Channel Readout



EPTOSSB50Z ECHO



EPTOSSB60A Power Supply



EPTOSSB30Z Channel Selector



EPTOSSB70Z Antenna Selector

### ABBIAMO APPRESO CHE...

...la ERE s.n.c. (27049 Stradella - PV) ha progettato un Tx televisivo di alta qualità - e di dimensioni e costo contenuti - destinato ad applicazioni homevideo, videocitofonia e video di sicurezza.

Il dispositivo - che non lavora in banda vestigiale, per cui non permette applicazioni broadcasting - è articolato attorno ad un IC dedicato e contiene anche un microprocessore che presiede alla sintonia sintetizzata a passi di 5kHz; esso comprende anche una catena di amplificatori a larga banda in classe lineare, che assicura la necessaria potenza d'uscita.

Questa si aggira sui 20mW in banda III e 5-10mW in banda IV e V.

La distorsione è dello 0,3% per l'audio e dello 0,1% per il video.

L'MDU9212 possiede un'interfaccia audio-video standard con regolazione interna dei due livelli.

Il microprocessore gestisce anche il comando PTT per mandare automaticamente in trasmissione l'apparato all'atto dell'accensione, comando che può essere attivato anche da un dispositivo esterno automatico o manuale.

Dispone in memoria di 16 canali per ciascuna delle tre bande standard III, IV e V. Poiché i canali in banda III non vengono usati per le trasmissioni broadcasting, è consigliabile operare in tale banda per una comunicazione di più alta

qualità.

L'alimentazione è di 12,5Vdc ed un survoltore interno fornisce i 30V necessari per la sintonia a varicap.

L'uscita d'antenna è su connettore standard TV a  $75\Omega$ .

Maggiori informazioni al 0385-48139.

...AT&T Microelectronics ha recentemente sviluppato due nuovi tipi di alimentatori single chip, ATT2405ABI e ATT2606ABI; sono in grado di operare con tensioni di ingresso rispettivamente di 500 e 600 volt, ed entrambi possono erogare tensioni di uscita regolabili tra 5 e 70V con un carico di circa 100mA. I dispositivi sono protetti contro i cortocircuiti sull'uscita ed i sovrariscaldamenti.

I circuiti integrati dispongono al loro interno delle funzionalità analoghe a quelle svolte da un trasformatore, un ponte di diodi ed un regolatore di tensione.

Maggiori informazioni contattando Giorgio Carboni - AT&T Italia spa - Div. Microelectronics, v.le Fulvio Testi, 117 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).

...AT&T ha inoltre realizzato una quida di 12 pagine che mostra la maggior parte dei DDA attualmente utilizzati per connettere circuiti di segnalazioni foniche o dati alla linea telefonica. Questa funzionalità viene richiesta da modem, fax. risponditori automatici, vari tipi di telefoni. La guida comprende vari diagrammi a blocchi e mostra ai progettisti che utilizzano relè allo stato solido di AT&T come possano essere utilizzati questi componenti per implementare funzioni come controllo on-off del gancio, la rivelazione di chiamata e la rivelazione dell'anello di corrente.



Maggiori informazioni scrivendo a Vic Drake - Admail 4 International Ltd - Greatness Lane - Sevenoaks - Kent - TN14 5BQ - England.



...Si chiama "BOMBER" il nuovo TV Color da 21" che si inserisce nell'ampia e prestigiosa gamma White Westing House. Questo apparecchio si pone all'attenzione per le sue caratteristiche, proprie di un grande televisore, unitamente ad una gradevole estetica che lo qualifica anche come elemento di arredo. La sua linea morbida e arrotondata fa rivivere i ricordi storici della televisione degli anni '50, ricordi che per molti significa nostalgia.



BOMBER propone, per una migliore visione, un cinescopio ad angoli quadri antiriflesso, il televideo, due altoparlanti Hi-Fi, la presa scart multimedia ed il telecomando digicomputer per il controllo semplice e totale di tutte le funzioni.

È distribuito da Industrie Formenti Italia S.p.A. - via Ozanam, 32 - 20049 Concorezzo (MI).

...Amstrad lancia ufficialmente la sfida per la conquista del mercato italiano dei sistemi per la ricezione di trasmissioni televisive via satellite. La multinazionale inglese ha dimostrato ancora una volta di voler anticipare le mosse del mercato, offrendo una serie di prodotti caratterizzati da un ottimo rapporto prezzo/prestazioni.

L'offerta di Amstrad si compone di tre modelli di ricevitori e tre parabole di dimensioni di-



verse. Antenne e ricevitori possono essere abbinati in modo da soddisfare le esigenze più varie e da coprire tutte le aree di ricezione sul territorio italiano.

Le parabole fornite da Amstrad sono disponibili in tre diverse misure: 60, 80 e 95 cm, e sono dotate di Lnb singolo o doppio. Tutte possono essere motorizzate con facilità. Il prezzo dei sistemi completi per la ricezione TV via satellite (ricevitore più parabola) varia da 550.000 a 1.100.000 lire a seconda della configurazione scelta.

Per ulteriori informazioni Amstrad S.p.A. - via Riccione, 14 - 20156 Milano.

...AT&T Energy Systems ha messo sul mercato europeo la batteria Round Cell Lineage 2000 TM che richiede meno manutenzione rispetto alle batterie rettangolari e quindi garantisce dei risparmi considerevoli per tutta la sua durata.

Il funzionamento degli elementi della batteria viene assicurato per 40 anni e la ditta costruttrice offre una garanzia di 15 anni per la sostituzione



completa. A differenza degli elementi rettangolari le Round Cell utilizzano una griglia in piombo puro, un elemento innovativo che impedisce la crescita della griglia stessa, intesa come aumento di materiale inerte sulle piastre che ne riduce la zona attiva e quindi, con il passare del tempo, la capacità degli elementi.

Maggiori informazioni scrivendo a Vic Drake - Admail 4 International Ltd - Greatness Lane - Sevenoaks - Kent - TN14 5BQ - England.

...Sono resi disponibili da EBV Italia i nuovi dispositivi della famiglia di regolatori a bassa caduta di tensione LP295X prodotta dalla National Semiconductor.

Si tratta di LP 2956, il primo LDO di tipo duale e di LP2957, un regolatore fisso a 5V contraddistinto dalla presenza di un pin di segnalazione dell'errore e di un pin di shutdown. Le caratteristiche salienti di questi dispositivi si possono così riassumere: caduta di tensione di soli 470mV, corrente di riposo di 170pA e uscita di precisione di 250mA.



La bassa caduta di tensione e la ridotta corrente di riposo rendono i dispositivi ideali per l'uso in apparati alimentati a batteria; sistemi portatili, alimentatori per microprocessori, strumentazione ed apparecchiature industriali. Ulteriori informazioni presso EBV Italia via Frova 34 - 20092 Cinisello Balsamo (MI).

### I BEACONS, QUESTI SCONOSCIUTI!

Andrea Borgnino IW1CXZ

Agli appassionati di radioascolto e ai radioamatori più attivi la parola "Beacon" sarà certamente familiare; metto subito al corrente chi invece non ha mai sentito nominare questa parola, della sua traduzione in italiano, a mio parere, più corretta: "Radiofaro".

Per Radiofaro si intende una stazione radio che trasmette di continuo il suo segnale, costituito di solito o da un portante muta, o da una portante modulata in CW o FSK recante, nel contenuto del messaggio trasmesso, le informazioni riguardanti la denominazione del radiofaro, la sua ubicazione e talvolta alcune caratteristiche tecniche dell'emissione (potenza Erp, antenna, ecc.).

L'utilità di un radiofaro è molteplice ed infatti questo tipo di stazione viene tuttora utilizzato in vari campi: ecco alcune delle applicazioni tuttora più in voga.

### Radio navigazione aerea e navale

In prossimità dei porti e degli aeroporti sono installati dei radiofari che permettono ai piloti di aerei e navi di effettuare misurazioni goniometriche in base alla ricezione dei segnali radio dei radiofari. I radiofari in questo caso sostituiscono benissimo i vari segnalatori visivi (fari e luci di pista) in caso di bassa visibilità e permettono la cosiddetta navigazione strumentale.

Le frequenze utilizzate sono in questo caso le onde lunghe (200-450 kHz) per i radiofari marittimi e per i radiofari aeroportuali che utilizzano il CW modulato con una nota musicale a 1020 Hz per trasmettere il loro nominativo e una potenza in antenna non superiore a 100 watt.

La rilevazione dello scarto del segnale del radiofaro, di cui si deve conoscere a priori la precisa collocazione, rispetto alla rotta da tenere, viene fatta con speciali ricevitori dotati di antenna direttiva orientabile e mediante una semplice operazione di riporto di angoli.

La portata di questi radiofari, teoricamente molto ridotta a causa della bassa potenza utilizzata, è in effetti poi molto buona. Infatti, sia le condizioni di ricezione notturna che aperture di propagazione in onde lunghe, permettono l'ascolto di radiofari situati a migliaia di chilometri (in tabella 1, alcune frequenze di radiofari NDB aeronautici).

### Studio della Radiopropagazione

I radiofari vengono tuttora utilizzati per lo studio della propagazione delle onde radioelettriche su quasi tutte le gamme radio tuttora utilizzate.

I beacon in questo caso sono stazioni attive di solito 24 ore su 24, che trasmettono il loro indicativo e le loro condizioni di trasmissione e che permettono di osservare le diverse aperture di propagazione mediante il loro ascolto sistematico e programmato.

Naturalmente a seconda del tipo di banda in cui viene installato il radiofaro ne cambiano alcune caratteristiche fondamentali.

In Onde Corte, per esempio, sono state costruite delle catene di radiofari, che trasmettono dalla stessa postazione ma su più frequenze, permettendo così la rilevazione istantanea della condizione di propagazione su diverse bande, oppure più

Tabella 1 - Lista di alcuni radiofari NDB (Non-Directional Beacons) italiani tuttora attivi; è riportato sia il nominativo trasmesso che la frequenza in kHz.

| Albenga   | Bari        | Bologna  | Ancona    | Cagliari Elmas | 201013  |
|-----------|-------------|----------|-----------|----------------|---------|
| ANB 268   | BAI 323     | BOA 413  | ANC 374.5 | CAG 371        |         |
| Torino    | Punta Raisi | Ciampino | Linate    | Malpensa       |         |
| CAS 357   | PSR 329     | CIA 412  | LIN 386   | MAL 364        |         |
| Fiumicino | Napoli      | Novara   | Olbia     | Palermo        | Parma   |
| FW 345    | NPL 362     | NOV 292  | SME 357   | PAL 355.5      | PAR 306 |
| Pisa      | Vicenza     | Venezia  | Treviso   | Viterbo        | Genova  |
| PIS 379   | VIC 325     | VEN 379  | TRE 301.5 | VIB 440        | GEN 318 |

postazioni che utilizzano la stessa frequenza in modo sincronizzato per analizzare la direzione delle aperture di radiopropagazione.

Un esempio di queste catene è il beacon LN2A che trasmette, da Stavanger in Norvegia, su ben quattro frequenze secondo lo schema indicato in figura 1, oppure la catena di beacon presente sui 14.100 MHz descritta nella tabella 2.

Su frequenze superiori, invece, di solito le postazioni sono separate per ogni banda e la trasmissione è effettuata 24 ore su 24; tutto ciò serve, per esempio, per poter monitorizzare in continuo frequenze di tipo VHF-UHF o superiori e poter immediatamente accorgersi di fenomeni quali aperture di propagazione E sporadico o sciami di

meteoriti per le trasmissioni MeterScatter.

In questo campo i radioamatori hanno installato vari radiofari sia sulle onde corte che su frequenze superiori; per le varie frequenze dove ascoltarli, fate riferimento alla tabella 2.

Gli utilizzi dei radiofari non si limitano di sicuro agli usi che fino adesso ho descritto, basti pensare ai beacon installati su molti dei satelliti tuttora in orbita, oppure agli usi telemetrici (cioè di trasmissione di dati e telecontrollo a distanza) che spesso vengono affidati a radiofari installati in postazioni decisamente critiche per misure "umane", per esempio su vulcani attivi o per misure meteorologiche in alta quota.

Quindi, e questo vuole essere un piccolo monito

Tabella 2 - Frequenze Beacon Radioamatoriali In onde corte è possibile ascoltare questa catena sincronizzata di Beacon sui 14.100 MHz:

| freq.  | call    | località | lat./long.   | antenna    | modo | orario                     |
|--------|---------|----------|--------------|------------|------|----------------------------|
| 14.100 | СТЗВ    | Funchal  | 3245N,1655W  | Verticale  | A1A  | 06-16-26-36-46-56          |
| 14.100 | JA21GY  | Ise City | 3427N,13647E | Verticale  | A1A  | 03-13-23-33-43-53          |
| 14.100 | KH60/B  | Honolulu | 2125N,15755W | Groundpla. | A1A  | 02-12-22-32-42-52!         |
| 14.100 | OH2B    | Espoo    | 6015N,2503E  | Groundpla. | A1A  | 05-15-25-35-45-55          |
| 14.100 | W6WX/B  | Stanford | 3725N,1211W  |            | A1A  | 01-11-21-31-41-51+         |
| 14.100 | ZS6DN/B | Pretoria | 2544S,2812E  | Groundpla  | A1A  | 07-17-27-37-47 <b>-</b> 57 |
| 14.100 | 4U1UN/B | NewYork  | 4045N,7600W  | Groundpla  | A1A  | 00-10-20-30-40-50*         |
| 14.100 | 4X6TU/B | TelAviv  | 3241W,3445E  | Groundpla  | A1A  | 04-14-24-34-44-54=         |
| 14.100 | LU4AA/B | B. Aires |              | Groundpla  | A1A  | 08-18-28-38-48-58          |

#### Note

- ! Honolulu College, Hawaii
- = Tel Aviv University
- + Università di Stanford, California
- \* Palazzo delle Nazioni Unite New York

Naturalmente sono attivi Beacon anche su altre Bande in HF, ecco i segmenti di frequenza, dove ascoltarli: 18.109 - 18.111 MHz — 21.149 - 21.151 MHz — 24.929 - 24.931 MHz — 28.190 - 28.255 MHz

Questi sono invece i segmenti di frequenza dei beacon per frequenze VHF e superiori VHF 144.800 - 144.990 — UHF 432.800 - 432.990 — SHF 1296.800 - 1296.990

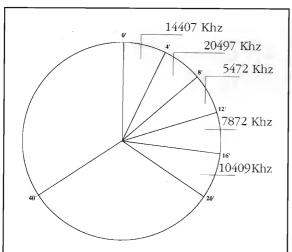

figura 1 - Schema di trasmissione del Beacon LN2A. Il ciclo di trasmissione del Beacon avviene su 5 frequenze diverse nell'arco di 20 minuti. Come si può vedere dalla figura, il ciclo viene ripetuto tre volte in un ora.

ai radioamatori, prima di mettersi a trasmettere ed occupare frequenze, facciamo prima un po' di ascolto per non rischiare di coprire un debole segnale CW apparentemente inutile, che però magari trasmette informazioni utili a tutta la comunità radioamatoriale.

Rimango a disposizione per qualsiasi informazioni sui radiofari attivi, sono raggiungibile via posta mediante la Redazione, oppure mediante posta elettronica a questi indirizzi:

Packet: iw1cxz@i1ylm.ipie.ita.eu
Tcp-lp: iw1cxz@ik1qld-10.ampr.org
Internet: andrea@radio-gw.cisi.unito.it

| II A / B 144.925 MHz  II A / B 432.925 MHz  IK I PC B / B 18.102.0 MHz  IK I PC B / B 28.180.1 MHz  IK I PC B / B 1.45.1 MHz  TNX FOR YOUR REPORT!  On ABOUT THE STATION  operates at two power levels: 25 W and 2 m. and in 70 cm. they are controlled years of multi 5/8 coupled in phase for 8 wo elements horizontal polarization (360° 70 cm. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IK I PC B/B 18.102.0 MHz IK I PC B/B 28.180.1 MHz IK I PC B/B 2/.151 MHz IK I PC B/B 2/.151 MHz TNX FOR YOUR REPORT!  On ABOUT THE STATIONS operates at two power levels: 25 W and 2 m, and in 70 cm, they are controlle zed by a sole generator. The antenna of multi 5/8 coupled in phase for SN we determents horizontal polarization (360).    |
| TKI PCB/B \$\frac{1}{2}\tau_1 \text{TDX}\$ FOR YOUR REPORT!  NN ABOUT THE STATIONS operates at two power levels: 25 W and 2 m, and in 70 cm, they are controlle zed by a sole generator. The antenna c of multi 5/8 coupled in phase for SN we elements horizontal polarization (356).                                                             |
| operates at two power levels: 25 W and 2 m. and in 70 cm. they are controlled to by a sole generator. The antenna of of multi 5/8 coupled in phase for SV wo elements horizontal polarization (360).                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BORDIGHERA E A  C O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O  O                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| O omin into control  N 33 UT  S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Bibliografia:

figura 2/B

- Top Secret Radio, I misteri dell'etere, Edizioni CD.
- Il vademecum della Radio, Faenza Editrice.
- QSL di vari beacon radioamatoriali.

| Valvola | Corr.  | Prezzo   | Valvoia       | Corr.  | Prezzo  | Valvola    | Corr.   | Prezzo  | Valvola | Corr. | Prezzo  | Valvola   | Corr.   | Prezzo | Valvoja    | Corr.   | Prezzo |
|---------|--------|----------|---------------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|-------|---------|-----------|---------|--------|------------|---------|--------|
| 1AF4    |        | 8000     | 6AK6          |        | 11000   | 6DH6       |         | 12000   | €€92    |       | 6000    | €L805     |         | 8000   | PCF805     | 7GV7    | 4000   |
| 114     | DF92   | 4000     | 6ALS          |        | 8000    | 6DQ6       |         | 16000   | €€€93   | ó€R5  | 12000   | €Y80      | 603     |        | PCH200     | 975     |        |
| 185     |        | 8000     | 6AM8          |        | 9000    | 6DR7       |         | 8000    | €€97    | 6FY5  | 6000    | EY87      | 652A    | 9000   | PCL82      |         | 24000  |
| 155     |        | 6000     | 6AQ5          | EL90   | 9000    | 6F6        |         | 16000   | €C900   |       | 6000    | GY501     | 38H2    | 14000  | PCI.84     | 15DQ8   |        |
| 114     |        | 4000     | 6AÚ4          |        | 9000    | 6G6        | VT198   |         | ECC84   | 6€W4  | 13000   | OAS       | 2001 02 | 8000   | PCL86      |         |        |
| 1U4     |        | 12000    | 6AV6          | €8€91  | 5000    | 6HJ8       |         | 10000   | €CC189  |       | 12000   | OA3       |         | 8000   | PCL88      | 1-000   | 4000   |
| 1X2B    | DY80   | 4000     | 6 <b>M</b> A6 |        | 12000   | 6HZ8       |         | 12000   | €CF80   | 6818  | 8000    | OB2       |         | 6000   | PF86       |         | 4000   |
| 2D21    |        | 12000    | 6AX3          |        | 8000    | 652 (      | EY86/87 | 4000    | ECF82   |       | 15000   | PC86      | 4CM4    | 4000   | PFL200     | 1649    |        |
| 3A4     |        | 6000     | 6AX4          |        | 6000    | 6SN7       |         | 12000   | €CF86   |       | 12000   | PC88      | 4DL4    | 4000   | PL36       | 25€5    |        |
| 3A5     |        | 7000     | 6810          |        | 8000    | 676        |         | 16000   | ECF201  | 609   | 10000   | PC900     | 4AH5    | 4000   | PL82       | 16A5    |        |
| 3D4     |        | 10000    | 6BA6          |        | 12000   | 6X4        | €290    | 8000    | ECF801  | 6GJ7  | 6000    | PCC84     | 7AN7    | 4000   | Pl.83      | 15A6    |        |
| 50C5    |        | 9000     | 6PQ7          |        | 12000   | 6189       | 12AU7   | 16000   | ECF802  |       | 10000   | PCC85     | 9AQ8    | 4000   | PL84       | 15CW5   | 8000   |
| 5670    | 2051   | 9000     | 68Ú8          |        | 12000   | 6286       |         | 30000   | ECF805  | 6GV7  | 6000    | PCC88     | 7DJ8    | 6000   | PL504      | 1000    | 22000  |
| 5676    | DF6A   | 8000     | 6BZ7          |        | 10000   | 6428       |         | 16000   | €CL80   | 6AB8  | 8000    | PCC89     | 7FC7    | 4000   | · PY81     | 1743    |        |
| 5678    | DF60   | 8000     | 604           | €€€90  | 6000    | 6973       | 6CZ5    | 25000   | €CL82   | 6BM8  |         | PCC189    | 7658    | 4000   | PY82       | 1943    |        |
| 5687    |        | 12000    | 605           | 6J5    | 8000    | DY802      |         | 4000    | €CL84   |       | 10000   | PCF80     | 9A8     | 4000   | PY83       | , , , , | 4000   |
| 5725    |        | 11000    | 6CB6          |        | 6000    | €180F      | 6668    | 18000   | €CL85   | 6/3V8 | 10000   | PCF82     | 9U8     | 4000   | PY500A     | 49604   | 16000  |
| 5726    | 6ALS   | 8000     | 6CG7          |        | 10000   | €810F      | 7788    | 12000   | €F80    | 68X6  | 9000    | PCF86     | 7H(36   | 4000   | QQ€03/12   |         |        |
|         | €03/10 | 16000    | 6CG8          |        | 8000    | EAA91      |         | 8000    | €F183   | 6EH7  | 9000    | PCF200    | 8X9     | 4000   |            | 10013   |        |
| AG5     | EF96   | 9000     | 6CL6          |        | 11000   | €€86       |         | 17000   | EF184   | 6€J7  | 9000    | PCF201    | 809     | 4000   | UY41       |         | 30000  |
| SAK5    | EF95   | 6000     | 6CZ5          |        | 25000   | €€88       |         | 10000   | €L95    | 6DL5  |         | PCF801    | 8GJ7    | 4000   | 0111       | 21113   | 20000  |
|         | Richi  | edere il | l listino co  | omolet | o con c | rezzi nett | i invio | ndo f.5 | 500     | 0     | rdine o | ninimo oe | rlose   |        | one £ 50.0 | 200     |        |



## **MOSTRA** 25ª MERCATO **NAZIONALE**







Amerino

VIA COMELICO 10 - 20135 MILANO TEL. 5454-744 / 5518-9075 - FAX 5518-1441

del Radioamatore

dell'Elettronica

e dell'Informatica

## **AMELIA**

27-28 maggio 1995

CAMPO SPORTIVO - VIALE DEI GIARDINI ...una occasione per visitare l'Amerino...

Iscrizioni Espositori: Informazioni:

LE SOLUZIONI

ARI sez. TERNI-Box 19-05100 TERNI-tel, e Fax: 0744/422698

Azienda di PromozioneTuristica dell'Amerino-via Orvieto. 1-tel.0744/981453-Fax.0744/981566



RISERVATELA A NOI!

# UNO STEREO DA 60 WATT/CANALE

Claudio Noris



Per gli amplificatori Hi-Fi sembra ormai chiaro un ripensamento alla configurazione contubi a vuoto. Non insisto sulle motivazioni, peraltro già ampiamente trattate in varie sedi, tra le quali, anche questa Rivista. Piuttosto, sono indotto a rispolverare un antico progetto, condotto su commissione, che era sfociato in alcuni prototipi.

Su un esemplare di questi che avevo trattenuto per uso personale, ho apportato nel corso del tempo successive modifiche, anche se non essenziali, che hanno condotto alla configurazione attuale (forse non ultima) che mi accingo a descrivere.

Premetto che il capitolato del committente prescriveva, in succinto, i seguenti requisiti:

- Potenza: 60 W/canale, con entrambi i canali in funzione simultanea;
- Resa a piena potenza da 20 a 20.000 Hz, distorsione 0,5%;
- Impedenze di uscita 8 e  $16~\Omega$ .

Vediamo ora i criteri adottati per la progettazione e, allo scopo, dividiamo l'amplificatore (più precisamente un canale di esso) nelle sue sezioni fondamentali e cioè: preampli-invertitore, stadio di potenza, alimentatore, polarizzazione e bilanciamento.

#### Preamplificatore/Invertitore

I circuiti classici sono il Williamson, il Mullard e il circuito anodo/catodo o A/K.

Il primo si serve di due doppi triodi a medio  $\mu$ , con un totale di tre stadi ed è stato scartato non tanto per la complessità, ma per il fatto di includere un accoppiamento interno a condensatore.

Questo accoppiamento, in unione a quello non eliminabile verso il finale, può rendere critica la stabilità del circuito di controreazione.

Il secondo si serve di un pentodo come amplificatore di tensione, seguito da un doppio triodo come invertitore di fase. Questo circuito a due stadi è preferibile al primo in quanto privo, al suo interno, di accoppiamenti a condensatore.

Il terzo circuito si avvale di un pentodo come amplificatore di tensione, accoppiato direttamente a un triodo che fornisce i due segnali in opposizione di fase dall'anodo e dal catodo.

È il più semplice circuitalmente e si realizza praticamente con uno dei tanti triodi/pentodi di-

ELETTRONICA

sponibili (6AN8, 6AT8, 6U8 e simili).

Si tratta però di un invertitore che i testi criticano perché i livelli di uscita dai due rami sono differenti (maggiore dal lato anodo). Essendo convinto che la semplicità è sempre vincente, ho voluto verificare l'entità di tale asimmetria, cercandone al contempo una possibile correzione. Allo scopo, in via preliminare, ho sperimentato un circuito A/K come in figura 1, in cui si osserverà la presenza aggiuntiva di un potenziometro sul ramo anodico.

Entrando con un'onda quadra di 1 kHz e osservando le uscite all'oscilloscopio a doppia traccia, col cursore del potenziometro a ridosso dell'anodo, il segnale di anodo risultava maggiore di circa l'8% di quello di catodo.

Agendo sul potenziometro (cioè prelevando solo una parte del segnale di anodo) i due segnali si livellavano perfettamente, mantenendosi indistorti.

Vista pertanto la facilità con cui il circuito A/K poteva venire bilanciato dinamicamente e considerando che alcune unità Hi-Fi dell'epoca usavano l'A/K tout-court, cioè senza correzione, la mia

R1 = 2,2 M $\Omega$ R2 = 470 k $\Omega$ R3 = 40 k $\Omega$  / 2W R4 = 47 k $\Omega$  / 2W V1 = triodo con  $\mu$  = 20 figura 1 - Modulo sperimentale. fiducia nell'A/K era salita.

L'ho perciò adottato nell'unità descritta, includendo, ad abundantiam, anche il bilanciamento dinamico. In ciò confortato dal fatto che mostri sacri dell'epoca, come il Tipo 2 di Marantz e il Citation II di Harman Kardon lo includevano, pur avendo rispettato già in partenza tutti i canoni circuitali (entrambi i segnali prelevati dagli anodi dell'invertitrice) per la migliore simmetria.

#### Stadio finale

Ho fatto ricorso alla soluzione classica delle 6550/KT88 in AB1 e versione "ultralineare", cioè con griglie schermo connesse a opportune prese del trasformatore di uscita. Era stata inizialmente ventilata l'ipotesi della classe A pura, che però si è dimostrata irraggiungibile per ragioni di costo, peso e ... calore. Infatti si sarebbe dovuto impostare il circuito intorno a triodi di trasmissione come la 211, con una tensione anodica di un migliaio di volt!

Come trasformatori di uscita ho utilizzato noti componenti commerciali e cioè i Dynaco A-430. Le caratteristiche fornite dal costruttore (Dynaco Inc. Philadelphia, USA) sono le seguenti:

- Potenza: 120 W da 30 Hz a 15 kHz

60 W da 20 Hz a 20 kHz

- Risposta di freq.: ± 1 dB da 6 a 60 kHz

- Imped. anodo-anodo: 4300 W - Peso: 6,3 kg

#### **Alimentatore**

È ovvio che per far fronte alle variazioni di corrente connesse col funzionamento in classe AB1 dei due canali di amplificazione, è necessario che la variazione della tensione si mantenga in limiti ristretti. Pertanto anche per il trasformatore si è preferito eccedere in dimensionamento, e per la massima efficienza si sono utilizzati nuclei a grani orientati Silicore 35X51.

Il trasformatore è racchiuso in una scatola di lamiera e bloccato con un composto bituminoso, sia per ragioni di uniformità di aspetto con i trasformatori di uscita che, soprattutto, per silenziosità di funzionamento a schermatura magnetica. Per ulteriore eccesso di prudenza, il nucleo del trasformatore di alimentazione è disposto a 90° rispetto a quelli dei T.U. che gli sono affiancati vicinissimi.



L'anodica è ottenuta con un duplicatore a onda intera alimentato dal secondario a 180 V. Da questo circuito, preferito ad altri per la semplicità, l'efficienza e l'affidabilità, si ottiene una tensione continua che (a vuoto) è 2,8 volte il valore efficace della tensione di alimentazione; nel caso attuale

180 x 2,8 = 504 V. Il circuito è completato da un condensatore a mica da 10 nF che cortocircuita le armoniche dei 50 Hz, eventualmente prodotte dal duplicatore.

I riscaldatori dei tubi dispongono di una sorgente indipendente per ciascun canale, ciò allo



Foto 2 - Vista parziale con il sub-telaio per polarizzazione e bilanciamento.



Elenco Componenti Amplificatore e Alimentatore

 $R1 = 470 \text{ k}\Omega$ 

 $R2 = 270 \text{ k}\Omega - 1 \text{ W}$ 

 $R3 = 1.5 M\Omega$ 

 $R4 = 680 \Omega$ 

 $R5 = 47 \Omega / 1\%$ 

 $R6 = 41 k\Omega - 1W / 1\%$ 

 $R7 = 6.8 \text{ k}\Omega \text{ pot.}$ 

 $R8 = 47 k\Omega - 2W / 1\%$ 

 $R9 = R10 = 100 \text{ k}\Omega / 1\%$ 

 $R11 = R12 = 2.2 \text{ k}\Omega$ 

 $R13 = R14 = 10 \Omega - 1W / 1\%$  a filo

 $R15 = 1 k\Omega - 1W / 1\%$ 

 $R16 = 680 \Omega - 2W$ 

 $R17 = R18 = 220 \text{ k}\Omega - 1W$ 

 $R19 = 5.6 k\Omega$ 

 $R20 = 22 k\Omega - 1W$ 

 $R21 = 2.2 k\Omega$ 

 $R22 = 10 k\Omega - 1W$ 

 $R23 \div R26 = 10 \text{ k}\Omega \text{ pot. a filo}$ 

 $R27 = 220 \Omega$ 

 $R28 = 1 k\Omega$ 

 $R29 = 22k\Omega - 1W$ 

C1 = 100 nF / 400 V

C2 = C3 = 220 nF / 600 V

C4 = 750 pF / 400 V cer.

C5 = 390 pF / 1000 V cer.

 $C6 = 15 \, pF / 600 \, V \, cer.$ 

 $C7 = C8 = 200 \,\mu\text{F} / 350 \,\text{V} \,\text{el}.$ 

 $C9 = C10 = 50 \mu F / 350 V el.$ 

C11 = C12 =  $25 \mu F / 500 \text{ V el}$ .

C13 = C14 =  $50 \mu F / 135 V el.$ 

C15 = C16 = 47 nF / 100 V

C17 = 10 nF / 1500 V mica

 $C18 = 22 \mu F / 16 \text{ V el.}$ 

 $D1 \div D3 = SD98S$ 

 $JAF1 = 0.8 H / 14 \Omega - 400 mA$ 

M1 = 0.5 mA f.s.

PL1 = presa normalizzata da 3/4" Remote St-by

S1 = interruttore unipolare 250 V / 2 A

S2 = commutatore rotativo 2 vie / 6 pos.

S3 = commutatore miniatura a levetta 2 vie/3 pos.

S4 = pulsante N.A.

T1 = 180 V / 1.5 A - 55 V / 0.1 A - 2 x (6.3 V / 4.2 A)

presa centrale)

T2 = trasf. toroidale 3 V / 0,5 V T.U. Dynaco A-430

V1 = 6 AN 8

V2 = V3 = KT 88 / 6550

F1 = 2 A

scopo di contribuire alla separazione delle due unità. Le prese centrali dei due avvolgimenti sono ohmicamente isolate da massa, onde evitare possibili correnti tra riscaldatore e catodo del triodo delle 6AN8 che si trova a circa + 100 V.

Un piccolo trasformatore toroidale, collegato a una metà della sorgente a 6,3 V del canale Sx, fornisce circa 0,5 V per il bilanciamento dinamico degli stadi finali.

Un cenno alla presenza nell'unità descritta di una posizione di attesa (stand-by), ottenuta mediante l'esclusione dell'anodica. La particolarità non è indispensabile, tuttavia ritengo sia conveniente almeno nei seguenti casi:

- all'accensione dell'amplificatore: la fase di riscaldamento in presenza di tensione anodica (immediata con i diodi a stato solido) è dannosa per le valvole (accorcia la vita);
- -quando si prevede una sospensione nell'audizione fino a circa due ore: è meno dannoso per le valvole lasciarle accese senza anodica che spegnere il tutto e riaccenderlo alla ripresa.

Peraltro il consumo in assenza di anodica è di una cinquantina di watt, contro i 300 con anodica inserita.

#### Polarizzazione e bilanciamento

La regolazione della polarizzazione statica e il bilanciamento dinamico dei tubi finali sono eseguibili autonomamente, senza cioè necessità di strumentazione esterna. Infatti, come risulta dallo schema elettrico, sono inclusi nell'unità un galvanometro e un commutatore rotante a 6 posizioni, di cui 4 per la polarizzazione statica di ciascun tubo e 2 per il bilanciamento dinamico di ogni coppia.

Ogni posizione del commutatore e il corrispondente potenziometro di regolazione sono contrassegnati con un bollino colorato, come segue:

rosso: tubo 1 canale Sx giallo: tubo 2 canale Sx

verde: tubo 1 canale Dx blu: tubo 2 canale Dx

bianco: bilanciamento canale Sx

nero: bilanciamento canale Dx

Per la polarizzazione statica, lo strumento legge la tensione ai capi del resistore di precisione da  $10\Omega$  posto sul catodo di ogni tubo. Il valore da raggiungere mediante il corrispondente potenziometro è 0,62 V (62 mA cumulativi di anodo e G2), che corrisponde alla tacca "R" dello



Foto 3 - Vista interna

strumento (Riposo o Rest).

Per il bilanciamento dinamico occorre anzitutto inserire un resistore da 16  $\Omega$  / 20 W ai corrispondenti morsetti di uscita del canale in esame. Portando il commutatore rotante su bianco (o nero), lo strumento legge la differenza di tensione tra i catodi dei tubi del canale Sx (o Dx), cosicché se la polarizzazione è stata regolata correttamente, lo strumento indicherà zero (tacca "B").

Spostando ora il commutatore a levetta on-offon nella direzione del canale in prova, viene messo in circuito il segnale di controllo (0,5 V, 50 Hz). Agendo eventualmente sul potenziometro di bilanciamento (bianco o nero) riportare lo strumento sulla tacca "B".

#### Strutturazione dell'unità

L'amplificatore trova sede in un "telaio" di lamiera di ferro di 380 x 265 x 60 mm, dotato inferiormente sui quattro lati di un bordo rientrante per il fissaggio del coperchio di fondo.

Nella parte superiore trovano posto i 3 trasformatori, le 6 valvole e un piccolo sub-telaio contenente lo strumento per il controllo della polarizzazione e del bilanciamento, il commuta-

tore rotativo, il pulsante di esclusione e l'interruttore a levetta on-off-on per il segnale di prova.

Davanti alla linea trasformatori sporgono gli alberi dei 6 potenziometri di polarizzazione/ bilanciamento, protetti da tappi in ottone avvitati.

Le valvole finali hanno, per la massima sicurezza nei riguardi dell'umidità ambientale e dell'invecchiamento termico, zoccoli in ceramica, fissati a filo del piano telaio. Le 6AN8 sono invece leggermente infossate, come si vedrà nel seguito.

Sulla faccia verticale anteriore del telaio si trovano le morsettiere di uscita, i 2 zoccoli octal per l'eventuale alimentazione del preampli e, centralmente, le prese di ingresso tipo RCA, dorate.

Sulla faccia posteriore troviamo il portafusibile, l'interruttore di stand-by e 2 boccole isolate per spina a passo standard di 3/4 di pollice per il remote. Non è previsto un interruttore di rete perché si suppone che l'interruttore generale sia sul preampli.

Visto internamente da Sx a Dx e dall'alto al basso in figura, troviamo l'induttore di filtro anodica, la basetta di vetronite con gli altri componenti

dell'anodica e, fuori da questa, il gruppo di filtraggio del negativo di griglia.

Centralmente sono visibili i sei potenziometri di polarizzazione/bilanciamento e in basso un'altra basetta di vetronite che porta gli zoccoli delle 6AN8 con i relativi componenti. Questa basetta, così come l'altra, è fissata al telaio con 4 colonnette alte 10 mm, cosicché le 6AN8 risultano infossate rispetto al piano telaio.

Chiaramente, le 2 basette vanno controcorrente rispetto all'epoca, ma consentono maggiore ordine e facilità di assemblaggio.

Il telaio è verniciato in color alluminio, e l'unità ha massa di 24 kg.

#### Considerazioni conclusive

Sul circuito, penso non ci sia nulla da aggiungere, poiché mi sembra in linea con i canoni dell'epoca, nella fattispecie con quelli suggeriti dal Fabbricante dei T.U., in particolare per la rete di controreazione.

Come ulteriore perfezionamento, ho in animo la stabilizzazione della tensione ai prestadi. Ciò per il fatto che nei picchi di potenza della AB1, la tensione fluttua inevitabilmente verso il basso; per i prestadi è senz'altro più conveniente una tensione magari minore dell'attuale (430 V), ma fissa.

L'introduzione del bilanciamento dinamico, ancorché non mi sia stato possibile per mancanza di strumentazione adeguata accertarne l'effetto sulla performance, ha mostrato almeno in linea teorica di essere utile. Infatti svariati esemplari di 6AN8, nuove e usate denunciavano in prova sbilanciamenti differenti.

Pure in assenza di verifiche spinte a livello di laboratorio audio, prove di audizione in condizioni diverse (box, sorgenti, ivi compresi i CD, ambienti, preamplificatori) mi sembra abbiano soddisfatto tra gli amici, anche i più incattiviti audiofili.

Questi ultimi, sempre ansiosi dell'efficienza dei propri apparati, hanno apprezzato con entusiasmo l'attitudine dell'unità descritta di essere autonomamente tenuta sotto controllo di polarizzazione e bilanciamento.

Più tiepido è apparso invece il giudizio sullo stand-by. Convinto tuttavia della sua utilità, ne cercherò uno ad attivazione automatica, sperando nell'aiuto di Elettronica Flash.

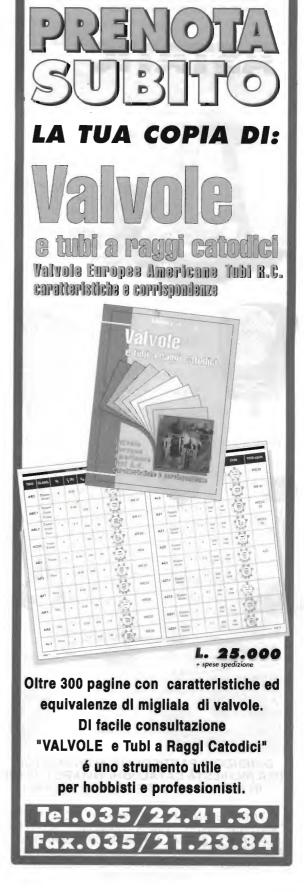

# RAMPAZZO Elettronica & Telecomunicazioni

di RAMPAZZO & C. S.a.S. Sede: Via Monte Sebotino, 1 35020 PONTE SAN NICOLÒ (PADOVA) Tel. (049) 89.61.166 - 89.60.700 - 717.334 Telefax (049) 89.60.300

## ASTATIC

# TELEFONIA PANASONIC e SANYO



Mod. 575M/6



Telefono con segreteria telefonica KX-T
2390 • KX-T 2395 •
KX-T 2470 • KX-T
25328 • KX-T 2740 2
linee



Teletoni Sanyo a medio lungo raggio. Tutti i modelli disponibili CLTX1. Telefono senza III ultracompatto CLTX2 2 vie CLTX5 tastiera illuminata CLTX9 e. CLT340 e. CLT330 e. CLT360 e. CLT360 e. CLT360 e. CLT360 e. CLT36 e. CLT35 AM KII e. CLT-160 Telefono con segretoria CLA 150 TH 5100 8 telefono senza III intercomunicante con ripetizione ultimo numero 30 metri elettronico.

Tutta la linea Panasonic:
KX-T 2310 - Telefono con attesa e 20
memorie, 8 tasti di
chiamata dirietta, tasto di ripetizione ultimo numero • KX-T
2314 KX-T 2315 +
vivavoce • KX-T
2322 + 26 memorie • KX-T 2355 sorlogio
timer e display



Segreteria Sanyo tutti i modelli disponibili • TAS 34 • TAS 35 • TAS 36





Jetfon V607. II telefono più potente dalle dimensioni di un pacchetto di sigarette 16.000 combinazioni, accessori interno-esterno, assistenza ampilificatori disponibili 7 km inondizioni favorevoli con antenna esterna



Jetfon V803 - Accessori esterno, telefono a lunga distanza 10-15 km con antenna esterna, accessori disponibili e assistenza

CONDIZIONI PARTICOLARI AI RIVENDITORI PER RICHIESTA CATALOGHI INVIARE L.10.000 IN FRANCOBOLLI PER SPESE POSTALI

ASTATIC - STANDARD - KENWOOD - ICOM - YAESU ANTENNE SIRTEL - VIMER - DIAMOND - HUSTLER CUSH CRAFT - SIGMA - APPARATI CB MIDLAND - CTE -PRESIDENT - LAFAYETTE - ZODIAC - ELBEX - INTEK -TURNER - TRALICCI IN FERRO - ACCESSORI IN GENERE ECC.

## OMNICHROME AMERICAN LASER 60X

Andrea Dini

Questo moderno proiettore laser, luce visibile verde, è da poco disponibile come surplus americano. L'interessantissimo prezzo rende ora possibile a molti Lettori la sperimentazione di trasmissione ottica CW.

La potenza di 50mW e l'estrema coerenza del fascio fanno di questo apparato surplus un interessante proiettore per uso scientifico, illuminotecnico e di trasmissione ottica.

Tanti sono gli appassionati di surplus, c'è chi si interessa di ricevitori e trasmettitori, che preferisce apparecchiature particolari come radar, cercametalli; ebbene, non abbiamo mai parlato di Laser.

Questi semisconosciuti proiettori sono da molto tempo utilizzati in campo militare.

I laser infrarossi, in gran parte a stato solido, equipaggiano i sistemi di puntamento di elicotteri e carri armati, i tubi laser elio neon rossi sono in genere laser guida per il puntamento di pistole, ora è preferito l'infrarosso utilizzato in unione a visori particolari. È facile capire come il fascio di luce coerente sia sempre più spesso presente nell'industria militare. Da poco tempo sono disponibili i primi surplus militari americani.

Per vie traverse sono venuto a conoscenza che una ditta americana di laser surplus aveva disponibili dei tubi completi di alimentatore emittenti luce verde TEM 00 ex U.S. Navy.

Non troppo facile è stata la ricerca ma, dopo alcune settimane, con il prezioso aiuto dell'amico Giancarlo Aniballi, titolare della Spectral Laser di Bologna, mi è stato recapitato un proiettore da 50mW ad Argon multilinee. Il prezzo interessante, oscillante tra i tre e i quattro milioni, mi ha reso particolarmente felice.

N.B.: il prezzo da nuovo si aggira sui dieci milioni di lire ed oltre.

Questo interessante laser potrebbe essere stato imbarcato su navi della flotta U.S. ed utilizzato per telemetria o trasmissione tra nave e nave in CW (quello che molti radioamatori vorrebbero provare).

Altra applicazione precedente poteva essere in campo meteo: viene proiettato verticalmente il fa-

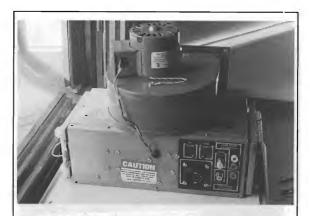

Foto 1 - Laser Head: sulla sommità la grande ventola, a destra il pannellino di controllo col pulsante Test, potenziometro e LED, infine il connettore di alimentazione.



Foto 2 - Particolare del contaore Hobbs al quarzo, funzionante a 24V.

scio verso il cielo e si misura con ottica e fotoelemento la riflessione causata da nuvole e foschia. Tramite sofisticata apparecchiatura di controllo, è quindi possibile determinare la visibilità.

Un simile apparecchio è installato anche negli aeroporti italiani.

Ecco, spese due parole sulla provenienza e precedente impiego, addentriamoci in questa

AVOID EXPOSURE
USBA RADDATION IS MITTED
PROOF DIES APPRILIPE

APPR

Foto 3 - Particolare dello specchio anteriore con bulloni di allineamento e prisma a fotoelemento per feedback ottico power controller.

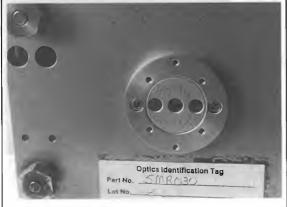

Foto 4 - Particolare specchio posteriore.

nuova realtà surplus.

In America sono parecchie le ditte che dispongono di laser ex militari, generalmente forniscono garanzia di funzionamento per almeno un migliaio di ore, ma difficilmente spediscono in Italia. Avendo avuto precedenti rapporti con la MWK Industries di Corona California, fornitrice, tra l'altro, di galvanometri per scanner ottici laser, non è stato poi così difficile avere il laser qui descritto.

Esteriormente l'apparecchio si presenta in due scatole distinte, entrambe di militare robustezza, chiuse con mille viti! La prima, quasi cubica, ed abbastanza pesante, è l'alimentatore, la seconda, lunga e bassotta, è il Laser Head, ovvero il tubo coi relativi accessori. Un robusto cavo multipolare, con connettori norme MIL interfaccia la sezione di potenza con il tubo.

Due fattori non sono da sottovalutare:

Primo, l'alimentazione a 120V - 60Hz come da standard americano, e secondo l'alto assorbimento di corrente: alla massima potenza il consumo è di 15A, ben 1800 watt.

La potenza massima erogata, in piena sicurezza, nell'esemplare analizzato, è di 50mW.

Sia l'alimentatore che il tubo sono raffreddati ad aria forzata.

Sul contenitore scatolare del tubo, nel pannellino di comando, è presente un trimmer per il dosaggio della potenza del laser, boccole per la misurazione della potenza emessa (test) e corrente assorbita dal tubo, quindi, con semplici operazioni, è possibile tenere sotto controllo ogni cosa.



Foto 5 - Interno del Laser Head. Si noti il piccolo tubo in ceramica e metallo, lavorato all'ossido di berillio. Sopra, la scheda di ballast, a destra, il catodo caldo con filamenti e termistore di protezione, a sinistra, l'anodo con resistore shunt per test di potenza, e amplificatore su scheda del fotoelemento, in testa al tubo. In basso la scheda di controllo del pannellino di misura.



Foto 6 - Lato opposto del Laser Head, scheda Ballast in primo piano con semiconduttore di controllo, al centro il camino di raffreddamento, a sinistra in basso, i serbatoi del gas.

Argon Ion Laser 60X è realizzato in modo da prevenire ogni incidente, essendovi all'interno tensioni letali.

I contenitori sono protetti con microswitches che pongono in stand by l'intero dispositivo se vengono sollevati i cabinets. L'ampio manuale a corredo ricorda agli utilizzatori, di consultare gli standards U.S.A. ANSI, ACGIH, OSHA inoltre gli enti antiinfortunistici del registro federale U.S.A.

Non puntare mai il raggio contro persone o animali, oggetti riflettenti o di colore complementare, questi ultimi potrebbero scaldarsi fino alla bruciatura.

Utilizzare particolari occhiali filtro per Argon durante le operazioni a Laser in emissione. Operare sui punti di taratura, solo se necessario, (in fabbrica il laser, anche se usato, è stato riallineato e tarato). Usare solo chiavi di taratura plastiche e strumenti, voltmetri etc... con negativo non a terra.

Questo laser rientra nello standard DHHS 21CFR 1040.10/1040.11 Classe IV per cui soggetto a controllo U.S.S.L. ed enti antiinfortunistici.

L'alimentatore, specificatamente designato per



Foto 7 - Particolare anodo del tubo e scheda amplificatore per fotoelemento.



Foto 8 - Particolare del catodo con termistore e connessioni filamento. Lo stesso filamento funge anche da catodo. Il negativo a massa è prelevato dalla presa centrale simmetrica del trasformatore dei filamenti.

uso OEM, è di tipo SMPS (Switch Mode Power Supply) ad ampio range di tensione in ingresso: 80-140V<sub>ca</sub> 42/75Hz, 15A massimi. L'alimentatore fornisce la tensione anodica e di filamento.

Si rimanda allo specifico paragrafo per ulteriori dati e spiegazioni.

La cella Laser è in Ossido di Berillio quindi si sconsiglia di inalare eventuali fumi e vapori, essendo tossici.

Il tubo è un plasma in Argon multilinee, ovvero emette non solo su di una frequenza ma anche su altre, sebbene con minore potenza. Potrebbe definirsi un tubo coassiale con differenti linee di blu e verde.

Una efficiente reazione ottico elettronica garantisce potenza costante e regolabile mediante trimmer sul pannello di controllo.

Il tubo laser ha anodo e catodo raffreddati con



Foto 9 - Particolare delle Heat Pipe (simili alle valvole EIMAC) di raffreddamento cella all'interno del camino,

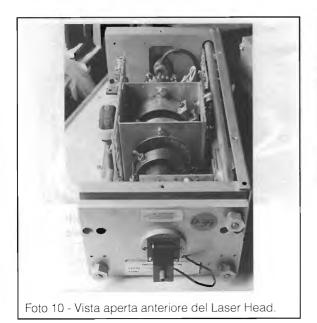

dissipatori, cella con heatpipe, camino e ventola. Un termistore blocca l'alimentazione in presenza di extratemperatura.

Le dimensioni del tubo sono molto compatte, poiché il laser ad Argon non è come quello ad Elio/Neon, vincolato dalla proporzione diretta tra lunghezza della cella e potenza emessa, ma come per il CO,, è possibile avere notevoli emissioni, anche con dimensioni ridotte.

Sempre a differenza dell'Elio/Neon, l'Argon necessita di un filamento di riscaldamento, proprio come una valvola, per ionizzare il gas e favorire il salto fotonico. D'altro canto l'Argon non si serve di anodica molto alta ma solo di circa 80-100V and alta corrente (10A max). Uno spike iniziale di circa 1kV innesca la scarica nel tubo.

Molti di voi trasaliranno pensando al consumo di circa due kilowatt paragonato all'emissione di soli pochi milliwatt; purtroppo questo è il rendimento del laser. La brillantezza del fascio e l'effetto vi farà dimenticare ogni cosa!

#### Il tubo Laser

In figura 1 potete notare lo spaccato del tubo con tutti i relativi punti essenziali. Molto importante la funzione della ventola raffreddatrice con camino sulla cella, punto 9; schede elettroniche di controllo e protezioni, 19, 20 e 21. Al punto 11 osservate il feedback ottico che preleva parte del raggio per misurare la potenza e mantenerla costante.

Ai due capi del tubo oltre le finestre di Brewster ecco gli specchi, posti su flange metalliche assestabili con regolazione X e Y micrometriche. Molto



Foto 11 - Vista aperta posteriore del Laser Head.

comodo per eventuali riallineamenti. Punti 12 e 13.

Al punto 22 è posto il trimmer di regolazione della potenza ottica, già pretarato quindi da non toccare, salvo voleste incrementare la potenza massima erogata, ma a scapito di una minore "vita" operativa del tubo.

In figura 2 appare lo spaccato dell'alimentatore SMPS, realizzato dalla Marlin Electronics U.S.: oltre ad un completo alimentatore SMPS da rete 110V c'è un grosso trasformatore per il filamento (punto 13), fusibili, relé di anodica ritardato (punto 9) e teleruttore di rete generale (punto 1).

Oltre al connettore di interfaccia col tubo (6) è previsto quello di rete completo di anello N.C. di quardia (5). Il punto 4 è il connettore "remote", nel mio prototipo è ponticellato, quindi escluso.



Foto 12 - Alimentatore Marlin 150 SMPS



- 1 Corpo tubo laser (cella)
- 2 Heat pipe cella
- 3 Codetta riempimento Gas
- 4/5 Espansioni serbatoio gas
- 6/7 Dissipatori anodo e catodo, contatti anodo/catodo 20 Scheda CS controllo corrente assorbita e filtri
  - 8 Camino ventilatore
  - 9 Ventilatore raffreddamento
- 10 Finestre di brewster
- 11 Specchio semiriflettente posteriore
- 13 Allineamento meccanico specchio anteriore
- 14 Allineamento meccanico specchio posteriore
- 15 Disgiuntore termico sul tubo
- 16 Connessioni filamento riscaldante

- 17 Prisma di deflessione per fotoelemento
- 18 Fotoelemento feedback ottico elettronico per controllo prop. potenza emessa
- 19 Scheda CS controllo feedback power (OP AMP 741)
- 21 Scheda CS controllo protezioni e regolazione potenza
- 22 Trimmer taratura optoelemento
- 23 Potenziometro regolazione potenza
- 24 Connettore alimentatore/tubo
- 25 Ballast elettronico
- 26 Resistenza shunt per test potenza emessa

figura 1 - Laser Head Omnichrome 60mW Argon 60X



Foto 13 - Interno generale dell'alimentatore



Foto 14 - Particolare del teleruttore generale

Per comodità ho interrotto uno dei fili che alimenta il teleruttore con interruttore 3A-250V. Questo controllo permette di accendere e spegnere il laser. Resta alimentato solo il trasformatore di pilotaggio del teleruttore. Per stare tranquilli sconnettete la presa di rete se non utilizzate il laser

In figura 3 è disegnato lo schema a blocchi della Testa Laser con tutte le funzioni precedentemente descritte.

Lo stesso dicasi per l'alimentatore: in figura 4 i numerosi trasformatori di rete, i filtri induttivi a

toroide, il timer col relé per la tensione anodica, il teleruttore generale, l'alimentatore SMPS con uscita 80-100V regolata in corrente e tensione, ed infine, la motherboard di controllo delle tensioni e corrente, e le protezioni con interfaccia optoaccoppiata (4N25).

In figura 5 è rappresentata la motherboard di controllo, che fa ampio uso di operazionali, accoppiatori ottici, e relativi punti di taratura: corrente tubo, tensione tubo, feedback ottico e protezioni.

La figura 6 mostra la veste esteriore del Laser Head con la grande ventola superiore, il sensore



- 1 Cabinet
- 2 Teleruttore accensione
- 3 Ventola
- 4 Accensione remota
- 5 Connessione rete 120V/50-60Hz
- 6 Connessione tubo/alimentazione
- 7 Finali commutatori SMPS anodica
- 8 Dissipatore
- 9 Relè firing/emissione raggio/protezione
- 10 Induttore uscita PB
- 11 Filtro rete 1
- 12 Filtro rete 2
- 13 Trasformatore tensione filamento
- 14 Fusibile anodica
- 15 Fusibile filamento
- 16 Fusibile generatore

- 17 Trasformatore anodica SMPS
- 18 Condensatore AT semiponte SMPS anodica
- 19 Trasformatore servizi 15V
- 20 PCB alimentazione servizi ed elettronica
- 21 Motherboard controllo e protezione optoaccoppiata
- 22 Capacità servizi
- 23 Raddrizzamento principale anodica
- 24 Filtro induttivo
- 25 Sezione potenza SMPS anodica
- 26 Trasformatore teleruttore 24V
- 27 Disgiuntore termico SMPS
- 28 Current feeder SMPS anodica
- 29 Trasformatore pilotaggio SMPS
- 30 Microswitch protezione apertura cabinet

figura 2 - Alimentatore 120V/15A laser 60mW Marlin Electronics 105 P8 701NRC64 - vista dall'alto



Foto 15 - Particolare del trasformatore di alimentazione del filamento.

ottico a prisma sul frontale di emissione, le due flange supporto specchi. Sul lato il pannellino di controllo con il connettore multipolare di interfaccia, LED di accensione e potenza massima, boccole per il test di potenza e corrente del tubo, infine il trimmer di regolazione della potenza.

La figura 7 mostra le connessioni dell'alimentatore e i colori del cavo di rete. L'alimentazione è a 120V e il filo di terra è di color verde.

Per l'utilizzo in Italia con rete 220V/50Hz è necessario abbassare la tensione con autotra-sformatore di rete 220V/120V-2kW, tale da assorbire senza problemi eventuali spikes di corrente all'accensione e lunghi periodi di lavoro alla massima potenza.

#### Caratteristiche tecniche tubo Laser Omnichrome 60X

Laser plasma in Argon in configurazione multilinee: 454, 457, 465, 472, 476, 488, 496, 502 e 514nm. Configurazione TEM 00, durata media 15.000hr a 4.5A

Potenza: regolabile da 5 a 100mW massimi con potenziometro (regolare non oltre 50-60mW)

Regolazione potenza: sia sulla testa laser che da alimentatore

Alimentazione filamento: 3,5V/25A Potenza in uscita a 12A: 50mW a 488nm Diametro beam (raggio): 0,76mm ±5%

Divergenza: 0,7mrad

Stabilità di puntamento: migliore di 0,1mrad Polarizzazione vettore verticale con contrasto



Foto 16 - Capacità relative all'alimentatore SMPS di anodica.

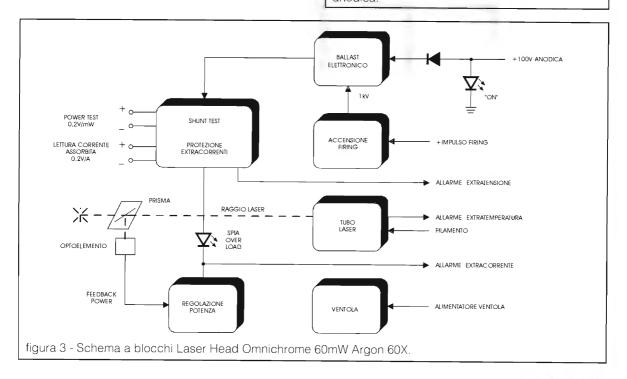

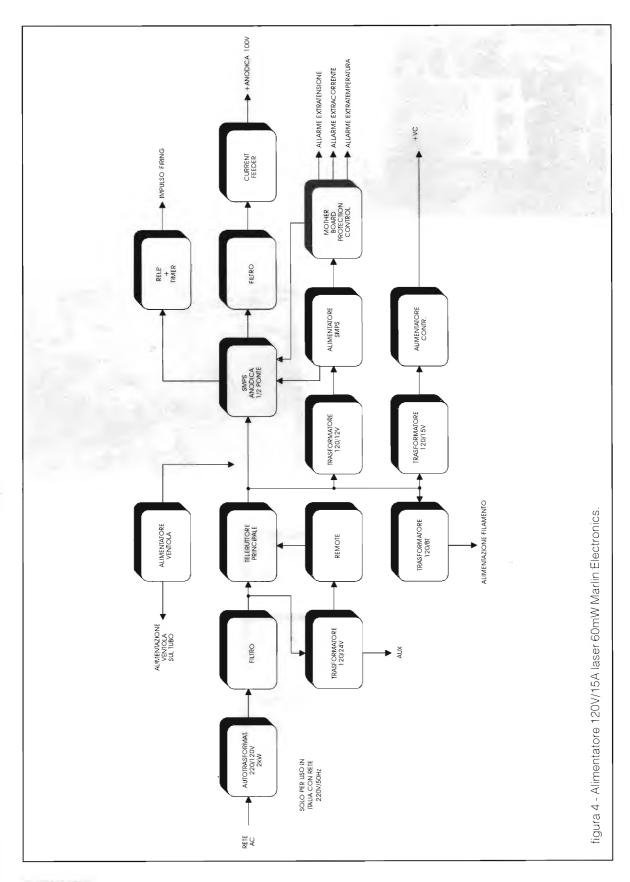



Foto 17 - Interno alimentatore. Si noti il relé temporizzato di anodica, trasformatore di firing, trasformatore servizi e bassa tensione, filtri e sezione di potenza a semiconduttori.

maggiore di 1000:1, verticale su baseplate  $\pm 1/2$  grado

Raffreddamento tubo: con ventola verticale per 120 a 150° max

Raffreddamento alimentatore: a 50 ° medi

Alimentazione: 115V ± 15% 50/60Hz a 15A massimi



Foto 18 - Vista laterale alimentatore con motherboard, trasformatore filamento e fusibili. In alto il teleruttore.

#### Turn on Time

From st by mode 30"
For operating 10"
Time delay for fast st by 1"
Peso laser 13 libbre
Peso alimentatore 21 libbre

#### Norme per eventuali tarature

Da effettuarsi solo se strettamente necessarie,

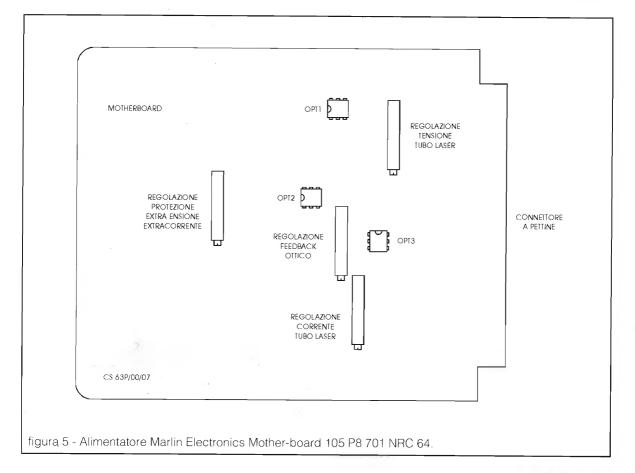



Foto 19 - Motherboard disinserita. Si notino gli operazionali utilizzati, tutti 741, gli accoppiatori ottici di interfaccia con la laser head ed i trimmer multigiri di taratura.

e come già accennato, con mille cautele, e da persone esperte.

Controllo della potenza: inserire nelle boccole giallo e blu della testa laser un voltmetro con negativo non a terra in posizione 10-20V<sub>cc</sub> F/S. Ad ogni 200mV corrisponde un mW, quindi regolare il potenziometro per non oltre 50-60mW out ( $\cong$ 10V F/S).

Controllo della corrente del tubo: inserire i puntali nelle boccole rossa e nera, regolate il potenziometro oppure il trimmer nella motherboard per avere non oltre 2V. Si rammenta che molti esemplari pervenuti sono da ritenersi starati quindi occorre operare sul trimmer dell'optoelemento n°22 di figura 1 per il riferimento, e confrontare con dati rilevati al calorimetro.



Foto 20 - Particolare del connettore multipolare di interfaccia Laser Head/alimentatore switching.

È altrettanto importante mantenere ben pulito l'heat pipe sul tubo, presso il camino convogliatore d'aria. La pulizia dello stesso di poco si discosta dalle normali operazioni di "spolvero" per le valvole EIMAC per radiofreguenza.

Il tubo è del tipo a specchi esterni, occorre perciò tenere ben pulite le finestre di brewster, cosa da far fare a persone capaci, pulite poi gli specchi anteriore e posteriore con salvietta ottica.

L'allineamento degli specchi è cosa molto critica, basta inserire il tester nelle boccole test di potenza, premere il pulsante di test e muovere quasi impercettibilmente i bulloni di fissaggio della



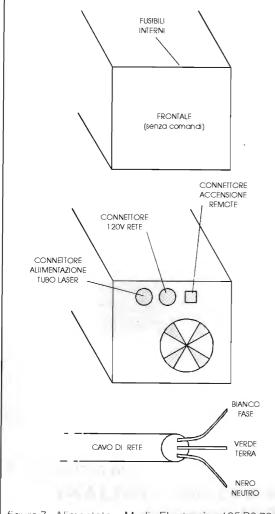

figura 7 - Alimentatore Marlin Electronics 105 P8 701 NRC 64.

flangia degli specchi, prima gli anteriori poi i posteriori in modo da avere il massimo trasferimento di potenza in luce emessa (più tensione in uscita-test, migliore risulta l'allineamento degli specchi).

Non penso vi sia altro.

L'alimentatore funziona perfettamente, anche se al momento della consegna era un poco sporchino. Con spray pulente secco è tornato come nuovo.

Ricordate che a scatola aperta il laser resta in stand by, perciò non emette.

Coloro che fossero interessati ai manuali relativi a questo apparecchio potranno inoltrare la richiesta alla Redazione.

Seguirà sempre in queste pagine un articolo riguardante un sofisticato scanner X/Y a galvanometri che utilizzo con questo laser, con parecchia soddisfazione.



Foto 21 - Particolare del pannello di controllo sul box del tubo laser.



Foto 22 - Particolare di uno dei microswitch di protezione sui contenitori. Sullo sfondo il trasformatore di tensione di controllo e il ponte per l'anodica.

#### Connessioni

Cavo intestato multipolare, con connessione alta corrente per filamento, lunghezza 1mt circa. Cordone di rete con connettori e spina tubolare. Cavo verde = terra.

Alimentazione = 120V

Connettore "remote" con disponibilità di controllo del teleruttore, alimentazione 24V.

Per informazioni e reperibilità:

Spectral Laser via Palazzetti, 5 S. Lazzaro di Savena - Bologna Tel. 051/6257960 Fax 051/6257961

Il Laser ricondizionato è possibile richiederlo direttamente anche a:

MWK Industries 1269W Pomona Rd Corona CA 91720 Tel. 1 800 356 7714 /1 714 278 0563 Fax 1 714 278 4887



\* \*

\*

\*

## TLC radio di Magni Mauro

\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Ralfe e. T&M equipment London (081) 4223593



via V.Corteno, 57 - 00141 Roma - tel. e fax. (06) 87190254 - cellulare 0360/345662

STRUMENTAZIONE RICONDIZIONATA
DELLE MIGLIORI MARCHE
II GARANTITA II

A RICHIESTA CALIBRAZIONI CERTIFICATE SIT DOPO LA VENDITA

RIPARAZIONE STRUMENTI DI MISURA



- H.P. TEKTRONIX -
- ROHDESSCHWARZ -
- ADVANTEST W.G. -

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*



REGIONE ABRUZZO - COMUNE ed A.P.T. di ROSETO - PROVINCIA DI TERAMO

ASSOCIAZIONE RADIOAMATORI ITALIANI Sez. ROSETO DEGLI ABRUZZI



## 4ª EDIZIONE MOSTRA MERCATO

punto di contatto per collezionisti di RADIO d'EPOCA



#### 17 e 18 GIUGNO 1995

Roseto Degli Abruzzi ingresso gratuito ampio parcheggio

orario:

Sabato 17/6: 9/13-15/20 Domenica 18/6: 9/13-15/19

Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo TERCAS

### Curiosità del passato

## **IL DINOSAURO ELETTRONICO DEGLI ANNI '20**

Umberto Bianchi & Mario Montuschi

Riprendiamo la descrizione dei "blocchi", sospesa il mese scorso, di questo Dinosuaro elettronico.

#### Seconda parte

#### Blocco 4 -Amplificazione di M.F.

La media frequenza è attorno a 60 ÷ 65 kHz. L'accordo è stato fatto a 62 kHz, valore a cui le capacità di regolazione risultavano all'incirca a metà corsa.

La figura 14 (foto) mette in evidenza come le 3 capacità di accordo M.F. siano comandabili

da 3 manopole convenzionali con scala graduata! Non c'è nessun blocco meccanico, quindi bisogna stare molto attenti a non toćcarle, una volta eseguito l'allineamento!!

Nulla da dire su quest'ultimo, senonché, a dispetto del fatto che la M.F. è bassa ed esiste solo un circuito accordato per ciascu-

no dei 3 trasformatori M.F., la "risonanza" è molto acuta e l'allineamento (di conseguenza) richiede un po' di abilità.

I trasformatori M.F. non sono schermati, e quindi, nonostante le "paratie" in alluminio, esiste una certa facilità di innesco: questa era voluta, in quanto rappresentava l'unico modoper trovare una stazione, facendo "battere" l'onda in arrivo con la frequenza dell'oscillatore locale; una volta ottenuto il "fischio" (come in un apparecchio a reazione), il sistema viene "stabilizzato" diminuendo la tensione di filamento delle valvole M.F. (abbiamo visto che una diminuzione di 0,1 V (!) cala il guadagno di circa 8 dB).

Questa esagerata sensibilità (tenendo conto che il reostato di regolazione ha spire molto grosse e distanziate e che l'effetto della regolazione richiede un



figura 14

certo tempo a causa dell'inerzia termica del filamento) porta ulteriori difficoltà di regolazione di questo "*mostro*" (si può anche intervenire sulla resistenza a polvere di carbone in serie alla tensione **V**g2!).

Insomma, i comandi sono tanti che, bene o male, in qualche modo uno dovrebbe cavarsela.

Ancora una parola sul perché della frequenza M.F. così bassa, che porta i noti inconvenienti di "frequenza immagine" nella ricezione. I primi apparecchi supereterodina non erano schermati, e quindi, anche per beneficiare in pieno della capacità di amplificare a media frequenza senza (quasi) innescare, la M.F. veniva scelta bassa.

Sièvisto un apparecchio, con valvole M.F. *triodi* non neutralizzati, operare con una M.F. di soli 39 kHz!

L'innesco "graduato", come già detto, permetteva la ricerca delle stazioni, e anche l'ottenimento di un elevato guadagno (come negli apparecchi a reazione) con le valvole a bassa amplificazione di allora.

Passiamo quindi al blocco seguente.

#### Blocco 3 -Convertitore di M.F.

Consiste in una valvola oscillatrice/mescolatrice.

La solita bigriglia francese? No, un triodo, un misero triodo, ma con un circuito molto intelligente e - nel suo genere - sofisticato: la famosa "STROBODINA".

In figura 15 è stato riportato lo schema di principio di questo circuito, per poterlo illustrare meglio ai lettori.

Questo circuito, inventato da



Lucien Chrétien, è illustrato molto bene nell'Enciclopedia della Radio (in francese).

Il funzionamento è detto "stroboscopico", in quanto l'oscillatore locale (del tipo ad accoppiamento placca griglia, cosiddetto "autodina", come si nota facilmente dal circuito sopra indicato), opera come un circuito a "campionamento" sul segnale ad alta frequenza in arrivo.

Quando la griglia dell'oscillatore è polarizzata positivamente (dal segnale a cui oscilla), l'impedenza di ingresso è molto bassa, e il segnale AF viene fortemente attenuato.

Viceversa nella semionda negativa, a cui la griglia presenta un'impedenza elevata, il segnale AF viene amplificato.

Le parti in grassetto del segnale AF vengono amplificate; come succede in un disco che gira a 20 giri/sec ed è illuminato da una sorgente stroboscopica alla frequenza di 19 lampi/sec, appare ruotante alla velocità differenza ossia 1 giro/sec, la frequenza che viene amplificata dalla valvola è la differenza della **f** entrante e di quella dell'oscillatore (figura 16). Regolando quest'ultimo, appariranno (per una certa portante in arrivo), varie frequenze di "combinazione"; solo quella a cui sono accordati gli stadi successivi di M.F. potrà passare (nel nostro caso, 62 kHz).

Questa frequenza contiene, naturalmente, l'informazione della modulazione di bassa frequenza del segnale in arrivo, e corrisponde a una ben determinata regolazione dell'oscillatore locale.

Come si vede dallo schema di figura 15, l'alta frequenza in arrivo viene "iniettata" nel punto a potenziale nullo dell'oscillatore (al centro della bobina), punto che va equilibrato accuratamente con il trimmer capacitivo differenziale Co.

Questo accorgimento evita che i 2 circuiti accordati (dell'AF in arrivo e dell'oscillatore locale) si influenzino a vicenda quando vengono regolati.

Il circuito "strobodina", in pratica, risulta molto sensibile (guadagno di conversione elevato), ma richiede per avere selettività sufficiente, di prelevare solo una frazione del segnale AF (ha bas-

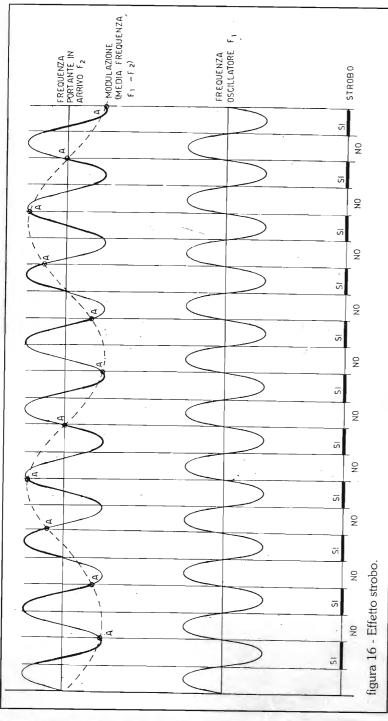

sa impedenza di ingresso, per il fatto che la valvola oscillatrice ha la griglia positiva - ossia conduce corrente di griglia - per metà del ciclo di lavoro).

Occorrono quindi, come si noterà dal blocco (2) che segue,

trasformatori di accoppiamento AF *in discesa*.

#### Blocco 2 - Amplificatore AF

Questo circuito è assolutamente convenzionale; esso dispone di variabili di accordo sia di griglia che di placca.

Il filamento può essere regolato in sensibilità con l'apposito reostato.

Come detto, i trasformatori AF di placca per le onde lunghe (G.O.) e medie (P.O.) sono con rapporto in discesa.

Il circuito accetta antenne sia a filo che a telaio (quadro), ed è prevista una apposita commutazione; 2 bobine perG.O. e P.O., quando si usa l'antenna a filo, realizzano le induttanze necessarie per l'accordo di griglia.

Sulla bobina G.O. può essere "iniettata" la frequenza intermedia dello stadio convertitore OC (blocco 1).

#### Blocco 1 -Convertitore onde corte

Questo blocco risulta circuitalmente e funzionalmente molto interessante.

Lo schema di principio è rappresentato nella figura 17.

Diminuendo  $\mathbf{R}$ , la corrente di placca cresce (si legge sullo strumento); regolando  $\mathbf{C}$  la valvola si porta in oscillazione (la corrente anodica cala a circa 1 mA, da  $4 \div 5$  mA); occorre tener presente che l'oscillazione deve essere stabile, e che le posizioni estreme del variabile di accordo  $\mathbf{C}1$  richiedono valori diversi di regolazione di  $\mathbf{R}$  e di  $\mathbf{C}$ ;  $\mathbf{C}1$  determina la frequenza alla quale la valvola oscilla.

L'oscillazione, di ampiezza molto elevata, determina una "escursione" molto spinta nelle caratteristiche "non lineari" della valvola, e quindi modula pesantemente il segnale in arrivo dall'antenna realizzando in pratica una "conversione diretta" del medesimo.

La frequenza  $\Delta f$  - differenza



delle frequenze di oscillazione e in arrivo dall'antenna (portante O.C.) - dipende dalla posizione del controllo C1 dell'accordo oscillatore (frequenza "locale"); Δf può "passare", tramite l'accoppiamento indicato, allo stadio AF (blocco 2), se questo è accordato per una frequenza uguale, che allora risulta la prima "frequenza in-

termedia" (media frequenza) di conversione.

Questa frequenza può essere scelta a piacere in tutta la gamma G.O., in modo da non interferire su stazioni in onde lunghe, ed essere conveniente per l'ascolto in O.C.

Sono state effettuate prove con 400 kHz, 300 kHz e 200 kHz; la freguenza migliore è risultata 300 kHz.

In pratica, occorre utilizzare la procedura che segue, che richiede un'abilità diabolica all'inizio, ma che può diventare "facile" con un certo esercizio.

1° passo: posizionare i commutatori in G.O. e l'antenna su "filo" O.C.

2° passo: posizionare a metà il controllo oscillatore M.F. (seconda conversione).

3° passo: con il reostato filamento M.F. sotto mano (e avendo regolato prima tutti gli altri controlli, specialmente le 2 resistenze di polvere di carbone e il potenziometro di polarizzazione della rivelatrice), regolare l'accordo di griglia e di placca dell'amplificatrice di alta frequenza in modo da ottenere la massima sensibilità del canale MF (oscilla per una piccola regolazione del potenziometro



figura 18 - Varie bobine O.C. intercambiabili

nel senso di maggiore accensione delle valvole MF).

4° passo: sempre usando solo il reostato filamento MF (non toccare più le altre regolazioni!) ruotare con molta lentezza l'accordo OC (C1, oscillatore locale), in modo da "captare" le stazioni in onda corta; normalmente una stazione viene rivelata da un forte fischio, che scompare diminuendo l'accensione filamenti MF.

In pratica, con un po' di esercizio, le cose risultano abbastanza facili: occorre basarsi sui *fischi* acutissimi che emergono dall'altoparlante a tromba, "estraen-

Tabella D - PO (onde medie)

| f (kHz)          | 480_ | 600 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 |
|------------------|------|-----|-----|------|------|------|
| Manopola griglia | 180  | 147 | 118 | 65   | 23   | 0    |
| Manopola placca  | 170  | 135 | 117 | 70   | 45   | 30   |

**Tabella E** - GO (onde lunghe)

| f (kHz)          | 150 | 200 | 300 | 400 |
|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Manopola griglia | 175 | 130 | 75  | 30  |
| Manopola placca  | 175 | 130 | 80  | 45  |

scherzo da accordare...), le cose non sono andate troppo male!

Per finire su questo blocco, riportiamo alcuni dati sulle gamme ricevibili dall'apparecchio.

| Numero della bobina<br>intercambiabile | Frequenze O.C. ricevibili  |
|----------------------------------------|----------------------------|
| n° 1                                   | 16 ÷ 20 MHz                |
| n° 2                                   | $12 \div 16 \text{ MHz}$   |
| n° 3                                   | non disponibile            |
| 08 28 05                               | ( <b>f</b> forse 9÷12 MHz) |
| n° 4                                   | $6 \div 9 \text{ MHz}$     |
| altre                                  | non disponibili            |

do" da essi le stazioni che risultano molto distorte (data la forte non linearità del sistema di conversione), ma sufficientemente percepibili.

Si è voluto parlare in dettaglio del sistema di accordo e ricezione - rischiando di annoiare la maggior parte dei lettori che si sono pazientemente cimentati nella lettura di questo lavoro - solo perché qualcuno potrebbe venir facilitato nella soluzione di un analogo problema.

In conclusione, superando i molti problemi (fischi terribili, povere orecchie! Echissà in cuffia?); e poi la sensibilità estrema della regolazione ( $\Delta f = 300 \text{ kHz}$  su una decina di MHz non è uno

Le prove di ascolto condotte nella gamma dei 19 metri, con una piccola antenna di 1,5 metri di lunghezza hanno fornito risultati discreti.

Un'antenna di lunghezza adeguata, con apposito accoppiatore, fornirebbe risultati sicuramente migliori.

#### Dati diversi e conclusioni

Con la pignoleria degli sperimentatori incalliti, non facciamo ai lettori neppure quest'ultima grazia, e quindi, sorbitevi ancora alcune informazioni prima della chiusura del sipario.

#### a) Note sull'allineamento MF 62 kHz

Il segnale va iniettato, con le

solite cautele per non variare la capacità, sul primo trasformatore di MF, e vanno regolate le 3 capacità variabili a quadrante. Le regolazioni (da ripetere più volte) vanno effettuate per uscita massima sulla griglia rivelatrice.

#### b) Regolazione C della "strobodina"

Con un segnale RF in antenna (modulato) di $\approx$  1 MHz sulla gamma PO (onde medie) regolare  ${\bf C}$  per uscita massima (BF sull'altoparlante).

#### c) Amplificazione BF

ll guadagno totale è circa 500; la potenza massima a  ${\bf f}=3$  kHz su tromba da 4 k $\Omega$  (impedenza 100 k $\Omega$  a 3 kHz) risulta di circa  $80\,mW$ con  ${\bf V}$  anodica di 160 V, che permette una  ${\bf V}$  di uscita di 250 Vpp all'inizio della distorsione (!).

Questi miseri 80 mW, data l'elevatissima efficienza dell'altoparlante a tromba, sono però sufficienti a far tappare le orecchie! (Specie quando fischiano).

#### d) Frequenze ricevibili

A titolo di riferimento nelle tabelle De E, sono riportate le frequenze ricevibili nella gamma **PO** e **GO**, con le relative posizioni delle manopole numeriche di griglia e di placca.

E, infine, alcuni commenti, sperando che almeno qualche Lettore abbia avuto la pazienza di arrivare fino a questo punto!

Il primo commento è sicuramente di ammirazione, per l'ingegnosità di questo apparecchio, ma poi segue lo sconforto, dato che questo vero "mostro" è quasi ingovernabile, e le sue prestazioni sono sicuramente non molto elevate.

Non vorremmo che avesse prevalso la tendenza, ancor oggi radicata in molti progettisti, a far volutamente delle cose estremamente complicate, insomma, dei veri "marchingegni".

Nell'industria, che non perdona le cose complicate (fra l'altro per il fatto innegabile del loro elevato costo) tali progettisti vengono denominati non "ingegneri", bensì "marchingegneri"!

Senza offesa, naturalmente, per le brave persone che hanno lavorato più di 60 anni fa, e anzi con un po' di rispettoso ricordo a chi forse non c'è più e ha collaborato con la sua migliore intelligenza e buona volontà allo sviluppo della tecnica radioelettronica.



## LA.SER. Srl QSL service

stampa veloce a colori su bozzetto del cliente

• **Iw4bnc, lucio** • via dell'Arcoveggio, 74/6 40129 BOLOGNA

tel. 051/**32 12 50** fax 051/**32 85 80** 

RICHIEDETE IL CATALOGO A COLORI

con il patrocinio del Comune di Empoli e dell'Associazione Turistica Pro Empoli



# 10<sup>a</sup> MOSTRA RADIANTISTICA EMPOLESE

EMPOLI (FIRENZE)

13 -14 maggio 1995

ampio parcheggio - posto di ristoro all'interno

Segreteria della mostra:

Mostra Radiantistica - Casella Postale, 111 - 46100 Mantova tel. 0376/448131 - 221357 - FAX 0376/221357 - segret. tel. 0376/396133

# Dal TEAM ARI - Radio Club «A. RIGHI» Casalecchio di Reno - BO

## **«TODAY RADIO»**

Già da tempo alcuni lettori ci hanno scritto chiedendo informazioni sul come eseguire i circuiti stampati, specialmente dopo gli ultimi articoli con la presentazione dei "lavori" di Primo IK4GND e Luciano IK4HLP.

Quando Silvano (il papà di Daniela, IK4NPC), mi ha chiesto se poteva interessare un piccolo "trattato" sul come fare i circuiti stampati, ben conoscendo le sue capacità (è l'autore dei vari circuiti stampati di IK4GND), ho pensato di farne partecipi tutti i lettori di Elettronica Flash.

Quindi eccovi qua....

... il circuito stampato passo per passo a cura di Silvano Vignudelli

#### Prima parte

Sulla preparazione dei circuiti stampati sono stati pubblicati parecchi articoli, ma non ricordo di averne mai letti con un ciclo di preparazione completo (home made, per intenderci).

Poiché alcuni amici (hobbisti, esperti in elettronica) mi hanno chiesto informazioni circa il modo di preparare i circuiti stampati mi sono deciso a descrivere meticolosamente, passo per passo, questa preparazione casalinga e poco costosa.

#### MATERIALI OCCORRENTI:

- 1° Il disegno del circuito da riprodurre (detto master):
- 2° La basetta ramata (presensibilizzata o da sensibilizzare);
- 3°-Lampada a raggi ultravioletti (UV) per l'esposizione;
  - 4° Bagno di sviluppo;
  - 5° Acido per la corrosione del rame;
  - 6° Foratura.

#### 1°) DISEGNO DEL CIRCUITO DA RIPRO-DURRE (O MASTER)

Come inizio dirò che, dopo molte prove, per quanto riguarda il master del circuito da riprodur-



re, io sconsiglio qualsiasi tipo di carta, fatta eccezione per la carta da lucido con il disegno ad inchiostro di china; ma il migliore dei master risulterà la fotocopia su acetato; si tratta di un foglio di plastica trasparente come il vetro, reperibile nei negozi di fotocopie.

A volte la macchina fotocopiatrice non è perfettamente regolata per cui, durante la fotocopiatura su acetato, le tracce grosse e nere del disegno vengono riprodotte granulate (cioè il segno del toner non è compatto come l'inchiostro di stampa); per evitare questo inconveniente io seguo questo ciclo:

- a) Si fanno 2 o 3 fotocopie su carta bianca del circuito che interessa;
- b) Si prende un foglio bianco formato UNI A4, sul quale (per esempio con PRITT) si incollano le 3 fotocopie precedentemente fatte, e se sul foglio rimane ancora spazio, si possono incollare le fotocopie di altri circuiti dei quali intendiamo fare il circuito stampato; (vedi figura 1)
- c) Riempito il foglio bianco, questi diventa l'originale che serve per la copia su acetato;
- N.B.: Questo lavoro di composizione e incollaggio serve per sfruttare appieno la superficie del foglio di acetato, poiché costa parecchio.
- d) A questo punto si ritagliano i 3 disegni uguali (riprodotti su acetato), si sovrappongono in modo che combacino perfettamente, quindi si bloccano ai bordi con nastro adesivo trasparente.

Naturalmente questo lavoro deve essere eseguito con somma cura poiché anche un solo disegno non perfettamente sovrapposto (quindi non perfettamente allineato), può dare origine ad un circuito stampato mal riuscito.



L'accorgimento appena descritto fa sì che, dopo avere sovrapposti 2 o 3 disegni, le tracce nere, in special modo le masse, risultano di un nero compatto, opache quindi ai raggi UV, e resistenti ad una esposizione per un tempo molto più lungo del normale.

Altri metodi, oltre la fotoincisione, per la riproduzione del disegno del circuito stampato direttamente sul rame sono qui di seguito elencati.

METODO CONTRASFERIBILI: con carta carbone si ricalca sul rame il circuito che interessa, dopodiché si seguono le tracce lasciate dalla carta carbone, applicandovi sopra i trasferibili (reperibili in molti negozi di elettronica).

Occorre accertarsi che i trasferibili siano ben aderenti al rame e che non presentino screpolature.

METODO CON INCHIOSTRO INATTACCABILE DALL'ACIDO: idem come sopra.

Si ricalca il disegno del circuito, quindi si seguono e si coprono le piste e le masse con inchiostro da tracciatori (usato nelle officine meccaniche), oppure anche con lo smalto per unghie, od altra vernice inattaccabile dall'acido.

In commercio vi sono pure penne tipo stilografica, con punta in plastica, caricata con inchiostro resistente all'acido, già pronte per disegnare il circuito sul rame.

N.B.: Il normale "inchiostro di china" non resiste all'azione dell'acido.

Questi ultimi due modi non vi daranno circuiti stampati perfetti esteticamente, ma saranno pur sempre funzionanti e sono consigliati per circuiti non molto complessi.

#### 2°) BASETTA RAMATA

Secondo l'uso a cui dovrà servire il circuito stampato che si va a preparare, la basetta ramata

potrà avere il supporto nei seguenti materiali (che sono poi i più comuni):

Bakelite: adatta per bassa frequenza, alimentatori, ecc. meno costosa:

Vetronite: consigliata per alta frequenza in generale, un po' più cara, ma adatta a tutti gli usi anche speciali.

Esistono altri materiali molto costosi usati in special modo nei circuiti per microonde, per esempio il Vetroteflon.

Per prima cosa è consigliabile tagliare la basetta con dimensioni leggermente maggiori del circuito da fare, per essere certi che il disegno, anche se posizionato un po' storto, risulti sempre dentro il perimetro della basetta così tagliata.

Queste basette ramate si possono acquistare anche già presensibilizzate, cioè già preparate con lacca sensibile ai raggi ultravioletti (acquisto che io consiglio), oppure si può ottenere una sensibilizzazione "casalinga" nel seguente modo:

#### **PULIZIA:**

Si prende la basetta ramata, la si pulisce strofinandola con uno straccetto bagnato e con polvere candeggiante tipo "VIM" o altro; la si strofina fino a quando il rame risulta lucido e senza alcuna traccia di sporco.

Dopo questa operazione la basetta va risciacquata in acqua corrente e, con altro straccetto pulito, la si sfrega leggermente per togliere eventuali ombrature di polvere candeggiante rimaste.

A questo punto la basetta deve essere asciugata (io la pongo fra due pagine di un giornale il quale assorbe il fretta l'umidità, come carta assorbente).

Importante: Durante questa operazione e tutte le altre seguenti, NON TOCCARE MAI CON LE MANI IL RAME, onde evitare che il "grasso" delle dita si depositi su di esso e possa annullare l'esito della pulizia e quindi quello della sensibilizzazione e della corrosione.

#### **SENSIBILIZZAZIONE:**

Per la fotoincisione occorre una vernice o lacca fotocopiante detta "photoresist", sensibile ai raggi ultravioletti.

lo uso la lacca positiva POSITIV 20 della "Kontakt Chemie", che si può acquistare nei negozi di componenti elettronici o alle varie fiere e mercatini radioamatoriali.

L'applicazione della lacca spray non richiede la camera oscura: è sufficiente operare con luce diurna attenuata, evitando che nell'ambiente penetri la luce solare.

È indispensabile operare in assenza di polvere. Proteggete il piano di lavoro con un giornale; posizionare la basetta orizzontalmente e distribuire lo spray mantenendo una distanza di circa 20 centimetri.

Spruzzare a zig-zag iniziando dall'estremità superiore del bordo sinistro cercando di ottenere una distribuzione uniforme.

Tenete la bomboletta verticale o leggermente inclinata; la lacca così spruzzata si trasforma in un sottile strato fotosensibile.

Un dosaggio eccessivo, provoca la formazione di stratificazioni di diverso spessore e comporta poi un tempo di esposizione più lungo.

lo dopo avere spruzzato la lacca, metto la basetta in posizione verticale, con un giornale sotto affinché possa assorbire l'eventuale eccesso di lacca che cola verso il basso.

#### **ESSICAZIONE:**

Deve essere eseguita al buio dopo l'applicazione dello strato fotosensibile.

È possibile lasciare essiccare la lacca a temperatura ambiente 20°/22° per almeno 24 ore, oppure, se si ha fretta, si può usare il forno della stufa a gas avendo cura di oscurarne il finestrino; dopo avere introdotta la basetta nel forno portare la temperatura fino a 60°/70° C per 15/20 minuti, non di più.

#### 3°) LAMPADA A RAGGI UV -

## BROMOGRAFO - LAMPADA AL QUARZO DA CASA (vedi figura 2)

La sorgente di raggi UV ultravioletti può essere: un bromografo, oppure la classica lampada abbronzante UV/IR da famiglia.

Chi ha a disposizione un bromografo, sono certo che saprà come usarlo e, per chi non sa cosa sia dirò che, grosso modo, il bromografo è una cassetta entro la quale sono sistemati alcuni tubi a raggi UV, un piano di vetro, un coperchio che ha la funzione di pressore ed infine un timer per regolare il tempo di esposizione.

Il bromografo può essere acquistato già pronto, oppure lo si può anche autocostruire.

Chi dispone della lampada abbronzante di forma piatta, cioè a parallelepipedo, può usarla in questo modo: prendere due scatole da scarpe, metterle in posizione verticale ad una distanza tale una dall'altra che possano sostenere la lampada UV con il riflettore rivolto verso il basso.

Fra le due scatole, sul piano di lavoro, andrà sistemato il materiale per il circuito stampato in quest'ordine: (vedi figura 3).

Sul piano del tavolo per primo, con il rame sensibilizzato rivolto verso l'alto, la basetta; sopra a questa si pone il master (nel senso giusto) e, come pressore, sul tutto andrà appoggiata una lastra di vetro; per far sì che il master aderisca perfettamente alla basetta, ai lati, sul vetro potranno essere posti dei pesi.

Attenzione: la lampada abbronzante scalda



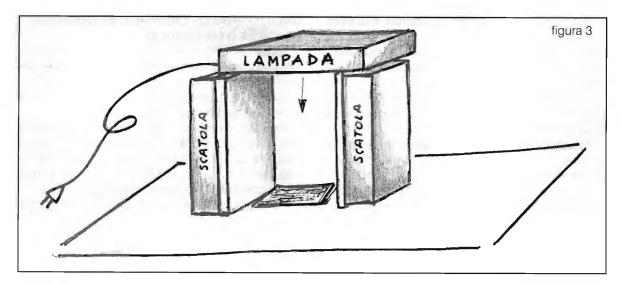

parecchio!

#### **ESPOSIZIONE:**

le istruzioni della lacca "POSITIV UV 20" dicono che, con un lampada solare da 300 Watt, alla distanza dalla sorgente luminosa di 25/30 cm, è sufficiente un'esposizione tra 20" e 120".

Il conteggio del tempo di esposizione deve iniziare dopo che la lampada ha raggiunto l'illuminazione di regime e cioè circa 2 o 3 minuti dopo l'accensione.

NOTA: con i tempi di esposizione sopraddetti, non ho mai ottenuto buoni risultati: i tempi che ho dovuto usare sono stati di 5 ed anche 10/15 minuti

quindi fate delle prove con i ritagli di basetta; ci sarà un po' di spreco, ma ne guadagnerete in esperienza.

Termina qui la prima parte della mia esposizione e vi do quindi appuntamento al mese prossimo.

73 de Silvano Vignudelli ARI "A.Righi" team - Casalecchio di Reno

#### Software per OM

In considerazione delle molte lettere che ancora ci giungono, proponiamo ancora una volta alla vostra attenzione il "test per OM" preparato da Daniela, IK4NPC, molto utile per poter capire il vostro grado di preparazione in vista dell'esame per la "Patente di radio operatore".

È composto da 90 quesiti, ognuno dei quali ha tre risposte: due sbagliate ed una esatta.

Le risposte sono selezionabili ed il vostro "PC" vi informerà immediatamente se avete risposto bene o... no!

Terminato il test, viene visualizzato un quadro riassuntivo con un breve commento e questo vi permetterà di rivedere quei punti che, ancora, non vi sono completamente... chiari.

Il programma è gratuito e lo potete prelevare (24 ore su 24) presso la BBS "A.Righi-E.Flash" componendo il numero telefonico: 051/590376.

Questo numero è esclusivamente riservato alle comunicazioni digitali quindi, se volete parlare direttamente con noi, dovete telefonare il martedì e/o venerdì sera (dalle 21 alle 23) o la domenica mattina (dalle 9 alle 12) al n° 051/6130888.

Questo stesso numero funziona dalle 00:00 alle ore 09:00 (solo in questa fascia oraria), come seconda linea del BBS.

Tutti coloro che invece non hanno possibilità di collegarsi alla nostra Banca Dati direttamente, possono richiedere il programma inviandoci un dischetto (meglio se già formattato MS-DOS) da 5.25" o 3.5" ed una busta imbottita (per evitare possibili danni), preindirizzata e preaffrancata.

Se poi non volete spedire il dischetto, inviate L. 5000 (anche in francobolli), quale contributo spese, specificando sempre il tipo di dischetto che desiderate (5.25" o 3.5") ed il tutto vi verrà spedito a mezzo posta.

Nel dischetto sarà inserito anche l'elenco aggiornato di tutti i files presenti nel Banca Dati.

Poiché nel BBS sono contenuti molti programmi per OM e SWL, potete sempre richiedere, eventualmente con lo stesso mezzo, anche solo l'elenco aggiornato dei files.

Un grazie a tutti coloro che ci seguono e ci scrivono.

73 de IK4 BWC, Franco - ARI "A.Righi" - Casella postale 48 - 40033 Casalecchio di Reno

| <b>CALENDARIO</b> | CONTEST |
|-------------------|---------|
| MAGGIO            | 1995    |

| DATA  | UTC         | CONTEST                   | MODO   | BANDE     | SWL |
|-------|-------------|---------------------------|--------|-----------|-----|
| 1     | 15:00/21:00 | AGCW DL QRP               | CW ,   | 10-80 m.  |     |
| 6-7   | 20:00/20:00 | ARI Internationale DX     | CW/SSB | 10-160 m. | Sì  |
| 13-14 | 12:00/12:00 | ARI "Alessandro Volta" DX | RTTY   | 10-80 m.  | Sì  |
| 13-14 | 21:00/21:00 | CQ M DX                   | CW/SSB | 10-80 m.  | Sì  |
| 20-22 | 00:00/00:00 | ITU DX                    | CW/SSB | 10-80 m.  | No  |
| 27-28 | 00:00/24:00 | CQ World Wide WPX         | CW     | 10-160m.  | No  |
| 27-28 | 00:00/24:00 | Ibero Americano           | SSB    | 10-160m.  | No  |
|       |             |                           |        |           |     |

I mese di maggio è pieno di gare, e tutte molto interessanti.

Da non perdere, all'inizio del mese, il contest *Internazionale* dell'ARI, perché è buona occasione per collegare molte stazioni estere considerando che devono proprio essere le stazioni straniere a chiamare le stazioni italiane e questo può essere anche un buon motivo, per gli SWL, fare degli ottimi ascolti.

Abbiamo anche il contest WPX, organizzato dalla rivista americana "CQ" che è, senza ombra

di dubbio, uno dei contest più imnteressanti, e dove si possono fare sia ottimi collegamenti che ottimi ascolti.

Per gli amanti della tastiera e delle tecniche digitali, abbiamo l'Alessandro Volta DX.

Questo mese non avete che l'imbarazzo della scelta, e vi auguro di fare ottimi collegamenti (o ascolti) e di pasare le vostre ore in radio, in completo... Relax.

73 de IK4BWC, Franco



# T-POWER ATTUATORE TELEFONICO

Nino Bevacqua, IW9APJ

Chi si diletta di elettronica, qualche volta si trova a dover affrontare e risolvere problemi pratici progettando e costruendo dispositivi più o meno semplici che possano aiutarlo, automatizzando alcune funzioni, e perché no, allo stesso tempo risparmiare.

Nel mio caso, nella veste di SysOp di un BBS telefonico, era mio proposito garantire un servizio "non-stop", minimizzando i costi energetici e garantendo una maggior sicurezza durante i periodi nei quali il sistema sarebbe rimasto non presidiato (il prototipo è stato usato con successo anche con un fax).

In sostanza desideravo che il PC rimanesse normalmente spento, per attivarsi all'arrivo di una chiamata e rimanere acceso per tutto il tempo di questa più un certo "intervallo di latenza".

Chi si fosse trovato a chiamare fuori di questo intervallo e avesse trovato la linea non occupata, non avrebbe ottenuto subito risposta, dovendo prima il PC fare il Bootstrap e caricare il programma.

Questo però sarebbe stato, l'unico e tutto sommato accettabile neo.

Come vedremo, per ottenere tutto ciò, ho fatto uso di una circuiteria veramente semplice.

#### Schema elettrico

Per capire appieno il funzionamento del circuito, occorre conoscere il pur semplice funzionamento del Flip-Flop Set-Reset, dell'oscillatore/divisore CD4060 e l'andamento dei segnali su una normale linea telefonica commutata.

Cominciamo dal Flip-Flop.

Nella sua forma più semplice esso possiede 2 ingressi denominati rispettivamente S(et) e R(eset) e due uscite: Q e Q negato.





Le due uscite si trovano sempre in condizione logica opposta, cioè se Q=1 allora Qnegato=0 e viceversa.

Le uscite possono esser fatte cambiare agendo opportunamente sugli ingressi.

Se si "ATTIVA" il Set, Q passa a livello alto (se non lo era di già); se invece si "attiva" il Reset, Q passa a livello basso (sempre che non ci si trovi di già).

Il significato della parola "attivare" dipende da come si è costruito il F.F.

Nel nostro caso, avendo adoperato delle porte NOR, per "attivare", occorre portare a livello alto il relativo piedino. Una attivazione contemporanea dei piedini di Set e di Reset è da evitare.

Poiché all'accensione il F.F. può trovarsi con le uscite in condizione casuale, occorre fare in modo, se non sono presenti (come nel nostro caso) degli ingressi separati di Presettaggio e/o Preazzeramento, di forzare una qualche condizione iniziale.

L'oscillatore/divisore CD 4060 può funzionare sia con l'aiuto di un quarzo che di un rete RC, a seconda della precisione richiesta.

Nel nostro caso abbiamo fatto uso di una rete RC in modo da ottenere sul pin 1 dell'integrato, un'onda quadra, con frequenza all'incirca di 0.0016Hz.

Usando questo segnale, il "tempo di latenza" si aggirerà sui 5 minuti.

In tal modo si evitano, in caso di numerose e

ravvicinate chiamate, le continue attivazioni e disattivazioni.

Per quel che riguarda l'andamento dei segnali su una normale linea telefonica commutata, facciamo riferimento al seguente cronogramma:

dove:

t1 = linea a riposo;

t2 = segnale di chiamata;

t3 = cornetta sollevata e/o conversazione;

t4 = composizione numero.

E veniamo ora alla descrizione dello schema elettrico.

I segnali presenti sulla linea telefonica, vengono prelevati tramite due impedenze di filtro e inviati, previa separazione galvanica, a due distinti circuiti.

Il primo di questi si occupa della rivelazione del segnale di chiamata, portando, in sua presenza, a livello alto il pin 10 di IC1.

Il secondo invece rivela l'occupazione della linea e mantiene un livello alto sul pin 11 di IC1 per tutto il tempo durante il quale la linea è impegnata.

Questo stato è rivelato anche dall'accendersi di DL1, che funziona da monitor esterno.

A riposo questi due segnali si trovano a livello basso.

C'è poi il Flip-Flop Set-Reset realizzato tramite







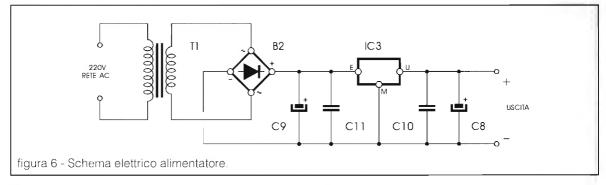

due porte NOR che viene preresettato tramite il gruppo C3, D1 ed R1, e che inzialmente si trova con la sua uscita Q (pin 4 di IC1) a livello basso e la Qnegata (pin 3 di IC1) a livello alto.

Ciò comporta le seguenti cose:

- A) Il Relè non è eccitato ed il PC è spento;
- B) L'ingresso di reset del CD 4060 è a livello alto e pertanto le uscite del contatore restano a livello basso.

uscita Q da livello basso a livello alto, e naturalmente la Qnegata da livello alto a livello basso.

Il Relè si attiva, accendendo il Computer e, se il corrispondente non riaggancia, il CD 4060 resta in condizioni di reset a causa del livello alto proveniente dal pin 3 di IC1.

Fintanto che la linea è impegnata tutto rimane in queste condizioni.

Non appena cade la linea, il pin 3 di IC1 si



È possibile, in ogni momento, attivare il Relè manualmente, ponendo l'interruttore AUTO/MAN nella posizione MAN. Questo può essere utile qualora si decida momentaneamente di usare il PC o quant'altro per altri lavori.

Simuliamo ora una condizione di chiamata.

Il piedino 10 di IC1 si porta a livello alto ed essendo collegato con l'ingresso Set del Flip-Flop costringe quest'ultimo a commutare la sua porta a livello basso consentendo all'oscillatore/divisore di partire col conteggio.

Dopo un certo tempo, dipendente dalla sua frequenza di funzionamento, l'uscita di questo integrato si porta a livello alto e tramite C4 e D4 invia un impulso positivo al piedino di reset del Flip-Flop.

Il Relè allora si disattiva e il circuito si riporta nelle condizioni di riposo.

## C.B. RADIO FLASH

#### Livio Andrea Bari & C.



In questa puntata di CB Radio Flash vorrei fare il punto della situazione CB nel nostro paese, poiché, seguendo da molti anni questa rubrica, e ricevendo notizie dalle associazioni, dai gruppi e dai singoli CB, penso di avere il "polso" della situazione.

In Italia l'attività CB si svolge nell'ambito di tre filoni principali:

1) la cosiddetta CB colloquiale prevista dal punto 8 dell'art. 334 del Codice Postale:

in pratica questi operatori CB, in possesso di regolare autorizzazione, operano sui 40 canali assegnati a questa attività per scambiare opinioni sugli argomenti più disparati e chiacchierare con gli amici o per motivi di utilità personale, come nel caso dei numerosissimi CB autotrasportatori che hanno installato il baracchino CB sui loro automezzi.

Le frequenze assegnate per gli utenti del servizio indicato al punto 8, sono comprese nella banda 26.965-27.405MHz cioè, dei famosi 40 canali.

2) la CB intesa come attività di volontariato per fornire un servizio di pubblica utilità: protezione civile, ausilio a manifestazioni popolari e sportive, attività antiincendio boschivo, ecc.

Le attività di questo tipo sono previste nei punti 1 e 4 dell'art. 334 del codice postale.

Per essere più chiaro faccio un esempio: Lance CB ha una concessione per il punto 1 così motivata: soccorso civile e Denominazione S.E.R. - Servizio Emergenza Radio Lance CB, rilasciata il 7 ottobre 1975 con il numero 021/334/1, mentre per il punto 4 dell'art. 334 del codice postale e cioè per collegamenti radio in ausilio allo svolgimento di attività sportive ed agonistiche, ha una concessio-

ne con denominazione Lance CB Sport, rilasciata il 24 giugno 1980 con il numero 05/334/4.

Entrambe le concessioni sono state rilasciate dalla Direzione Comp.le P.T. Toscana.

Le frequenze assegnate per i servizi di cui al punto 1, sono: 26.875-26.885; per i servizi di cui al punto 4, le frequenze sono: 26.945-26.995.

Possono operare secondo gli scopi di cui ai punti 1 e 4 i soli soci Lance CB che abbiano indicato nella propria autorizzazione di essere in possesso di un apparato a 34 canali o comunque che sia stato omologato per l'impiego previsto dai punti 1, 2, 3, 4, 7 e 8 dell'art. 334 del codice postale.

3) La CB intesa come mezzo per stabilire contatti umani via radio con persone di differente nazionalità sparse nel mondo intero cioè secondo gli ideali di fratellanza universale tanto spesso sbandierati da autorità politiche e religiose.

Questi CB sono gli appassionati del DX in CB cioè dei collegamenti a lunga distanza fuori dai confini nazionali.

Mentre i primi due tipi di attività CB sono previsti dalle norme vigenti, questa particolare forma di attività CB non è permessa in Italia ed è quindi illegale.

Poco importa che gli apparecchi e gli accessori necessari al suo svolgimento siano tutti in libera vendita, costruiti in Italia, o regolarmente importati, e che vengano versate allo stato tutte le imposte dovute.

Si fa finta che il CB dedito al DX, che spende una cifra di circa 2,5-3 milioni per attrezzare la sua stazione radio, tenga poi tutte le sue apparecchiature spente o si limiti a

fare dell'ascolto...

La banda di frequenze su cui operano i nostri ricetrasmettitori è denominata Citizen Band.

La definizione è stata coniata verso la fine degli anni '40, quindi dopo la seconda Guerra Mondiale, negli U.S.A. Questo termine inglese significa Banda del Cittadino e non Banda Cittadina come per un incredibile errore di traduzione siamo stati portati a ripetere tante volte fin dal nascere delle attività CB in italia.

La traduzione errata e la diffusione a macchia d'olio di questo madornale errore hanno fatto sì che si pensasse ad una banda destinata alla effettuazione di collegamenti radio di portata limitata all'ambito di qualche decina di chilometri, mentre il significato originale, e corretto, è che tutti i cittadini possono operare, cioè trasmettere e ricevere, su questa banda di frequenze senza aver bisogno di particolari requisiti. È condizione necessaria e sufficiente essere Cittadini.

Le conseguenze sono state enormi, basti citare la norma che impedisce ai cittadini italiani in possesso di regolare autorizzazione CB rilasciata dal Ministero P.T. di effettuare collegamenti fuori dall'ambito della Repubblica Italiana anche operando sui 40 canali autorizzati e utilizzando apparati ricetrasmittenti di debole potenza regolarmente omologati.

Questa situazione, che costringe migliaia di cittadini italiani a violare la legge per praticare il loro hobby, deve essere risolta.

Per stimolare i CB e le varie Associazioni, gruppi DX ecc. ad impegnarsi per giungere attraverso una proposta organica di azione comune alla soluzione del problema, ricordiamo che esistono le premesse per impostare una azione concreta e con notevoli possibilità di successo.

Durante il 1994 ci sono stati diversi segnali che non tutti i nostri Lettori hanno valutato nella loro importanza.

Su Elettronica Flash Settembre 1994 pagg. 94 e 95 è stata pubblicata una lettera di Sergio Centroni di cui riporto un passo di importanza fondamentale: (n.d.r. si riferisce a un incontro avuto da S. Centroni con il dr. A. Cascio della Direzione Centrale dei Servizi Radioelettrici a Roma il 15/4/94)

« ...allora ho avanzato la richiesta che da tanto tempo volevo fare: secondo me è anticostituzionale vietare ad un CB, Cittadino Italiano, di comunicare con il suo apparecchio con Cittadini di altre nazionalità.

Ho avuto la più bella spiegazione che potessi desiderare. Il CB è un servizio istituito secondo l'articolo 21 della Costituzione della Repubblica Italiana, perché ciascuno potesse giocare o dire le sue idee per mezzo della Radio, "a breve distanza"... Per tutto questo è stato istituito un congruo canone di contribuzione alla società come da Costituzione della Repubblica Italiana.

Si potrebbe perciò chiedere di estendere, con una tassa diversa naturalmente, il servizio CB a nuove distanze, nuove potenze e nuove frequenze!...».

Chiarito questo punto fondamentale bisogna prendere atto della situazione dei CB che operano "illegalmente" sulla gamma DX ma bisogna dire chiaro che senza la disponibilità di questi operatori a versare un canone adeguato che venga ritenuto "utile" per le finanze statali le risposte dello Stato saranno sempre negative.

Ho motivo di ritenere che un canone annuo di £. 150.000 potrebbe essere ritenuto congruo.

Non so con certezza se il concetto è acquisito nell'ambiente dei DX-ers CB o se essi credono ancora alle favole... aspetto lettere sul punto.

Per quanto riguarda la concreta possibilità di ottenere "nuove" frequenze, parla chiaro, a chi è in grado di intendere. il Decreto 29 aprile 1994 che ha assegnato una nuova banda ai servizi CB, limitatamente alle autorizzazioni per le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 7 dell'art. 334 del codice

postale e delle telecomunicazioni.

La nuova gamma CB si estende da 43,3000 a 43,5875MHz con 24 nuovi canali spaziati tra loro di 12,5kHz cioè sulla banda VHF "bassa" dei 43MHz in precedenza assegnata ad altri servizi.

Il testo del decreto è stato pubblicato sulla G.U. n. 107 del 10 Maggio '94 ed in copia integrale su Elettronica Flash Ottobre 1994 a pag. 91.

Anche se gli operatori CB autorizzati secondo il punto 8 dell'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni cioè gli utenti della cosiddetta CB colloquiale non sono direttamente interessati si tratta comunque di una svolta epocale!

È la prima volta che il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni concede ai CB una banda di frequenze e un certo numero di canali senza che questi siano stati utilizzati abusivamente.

Purtroppo ci sono molti, troppi gruppi DX, tanti, tantissimi "director" ma troppo pochi tra questi sono in grado di analizzare la situazione, studiare delle proposte e muoversi, organizzare, agire e quindi portare a soluzione il problema dei CB dediti al DX.

Nel prossimo numero della rivista approfondiremo questi temi e speriamo che qualcosa si muova e che molte teste ricomincino a pensare in modo costruttivo.

Dello stato d'animo dei Cittadini Italiani dediti al DX si è fatto interprete Stefano Montone 1 AT 908 che mi ha inviato quanto segue:

Questo è il momento buono per cambiare definitivamente la nostra amata 27. Molte persone sono scettiche sul fatto di poter legalizzare la banda compresa tra 27.405 MHz -27.855 MHz, ma se ripercorriamo la storia di questi primi 20 anni della banda del cittadino (in verità la CB esiste in Italia dal 1966! nota di L.A.B.) ci accorgiamo che già molte cose sono cambiate dalla sua nascita: aumento dei canali, trasformazione da concessione ad autorizzazione e ultimamente in denuncia di inizio attività. Chiungue frequenti attivamente la 27MHz non può fare a meno di notare che essa possiede un fascino particolare, quasi come se fosse viva, trasmettendo sensazioni che non possono essere facilmente descritte con carta e penna.

Le stesse sensazioni che ti portano a passare intere notti attaccato alla radio con la speranza di contattare chissà quale sperduto paese, e dopo averlo collegato sembra quasi di essere stato lì, fianco a fianco con quel nuovo amico che molto probabilmente non riascolteremo tanto facilmente e se saremo fortunati ci resterà una QSL da custodire gelosamente. În ogni caso è rilevante il fatto che in banda 27MHz si siano formate due categorie di operatori: i CB "cittadini" e i "DXers". I primi trascorrono il loro tempo a fare "tranquilli" OSO nella banda autorizzata (40 canali sulla banda 26.965 -27.405) i secondi si sono dotati di apparati più costosi e complessi, e col passare del tempo, di una discreta preparazione tecnica, che li porta al livello dei cugini OM. Essi occupano "abusivamente" ?! quella fetta di frequenza che sembra dovrebbe essere usata dal Ministero della Difesa per servizi metereologici e dal ministero P.T.; ma sfido chiunque a documentare di aver ascoltato anche solo una volta nella propria vita, comunicazioni militari in banda 27MHz! Dato che tutti sappiamo che questa banda (27.405MHz-27.855 MHz) non è utilizzata da alcun servizio né militare né civile, ma solo e sicuramente da migliaia di CB-"DX-ers" presenti in tutto il Mondo, pensiamo che sia finalmente ora di legalizzare tale frequenza, logicamente permettendo di operare solo a persone qualificate.

Per far ciò sarebbe sufficiente un Decreto Ministeriale del Ministro competente. Ricordo che tutti i CB sono stati sempre a disposizione dello Stato. Si sono sempre distinti per il loro impegno durante le calamità naturali, non hanno mai chiesto nulla, hanno sempre ottemperato ai loro impegni di Cittadini con onestà e capacità. ora chiedono a viva voce un cambiamento che li porti in una dimensione legale adeguata a quella che è la loro realtà radiantistica.

Sempre Stefano Montone ci comunica che è stato costituito il Comitato Italiano per la Riforma Radiantistica che propone una petizione popolare per modificare il regolamento P.T. Ecco il testo del messaggio relativo. **NOTA** Il Redattore della Rubrica (L.A. Bari) non condivide diverse affermazioni contenute nel testo seguente che non rappresenta la linea della rivista e della rubrica CB.

Il comunicato viene pubblicato per informare i Lettori e al fine di aprire un franco dibattito. Si riserva quindi di fare numerose osservazioni che per motivi di spazio appariranno sul prossimo numero della rivista.

## Comitato Italiano per la riforma radiantistica

1995: i CB reclamano il diritto di poter inviare liberamente le loro onde oltre i confini Nazionali.

Scopo del Comitato Italiano per la riforma radiantistica è di promuovere una Petizione Popolare atta ad ottenere un provvedimento legislativo che modifichi sostanzialmente il Regolamento P.T. (D.P.R. 156 del 29 marzo 1973 e successive modifiche e integrazioni) nella parte inerente radioamatori e CB. Presidente del Comitato è il Sig. Napolitano Pasquale, il quale mi ha illustrato i punti salienti su cui verteranno le richieste di modifica, che vengono formulate in maniera molto oculata e ragionata. Lo scopo principale è quello di chiedere l'istituzione di un nuovo tipo di patente che permetta di poter effettuare collegamenti internazionali in banda 27MHz (27.405MHz - 27.855MHz). Gli esami riguardanti tale patente constateranno l'effettiva attitudine del candidato ad effettuare DX in almeno una lingua straniera (preposizione scolastica). I possessori della patente sopra citata godranno degli stessi diritti degli OM, ossia:

- utilizzo di qualsiasi tipo di antenna;
- utilizzo di apparecchi radioamatoriali limitatamente alla banda 27MHz.

Dopo il conseguimento della patente, su rischiesta del candidato, sarà rilasciata una apposita licenza nella quale sarà indicata una sigla simile a quella usata dai radioamatori, che dovrà essere usata in tutti i collegamenti. A tale nuova sopracitata banda, potranno accedere tutti i radioamatori in possesso di patente ordinaria o speciale.

La seconda parte del documento da inviare alle autorità competenti, prevede modifiche e integrazioni riguardanti i radioamatori. Si chiede:

 i radioamatori in possesso di patente speciale da almeno 3 anni, possono automaticamente chiedere la patente ordinaria, sempreché dimostrino con l'esibizione di QSL o diplomi (giudicate valide dall'ARI) di avere svolto un discreto traffico in SSB.

#### Esami:

- abolizione della prova pratica di telegrafia, essendo tale disciplina diventata obsoleta con l'avvento di nuove tecniche computerizzate, tale prova pratica cederà il posto ad un'altra che giudicherà l'effettiva capacità del candidato nell'utilizzo della radio in HF e l'attitudine all'effettuare collegamenti internazionali.
- Esenzione dalle prove d'esame.

Fermo restando quanto previsto dall'attuale normativa, saranno richieste le seguenti integrazioni: i possessori di diplomi, qualifiche professionali e attestati di mestiere, riguardanti materie tecniche elettroniche che prevedono nel piano di studio la radiotecnica o la radioelettronica o l'elettrotecnica ecc., saranno esentati dalla prova teorica limitatamente alla parte riguardante nozioni inerente il regolamento internazionale delle telecomunicazioni

Già in possesso alcune organizzazioni si sono attivate nella stessa direzione del Comitato, limitatamente alle problematiche CB, sfortunatamente poi tutto si è arenato. Speriamo che questa sia la scintilla che riaccenda positivamente gli animi e che porti finalmente a risultati positivi nell'interesse comune.

Per informazioni i Lettori possono rivolgersi direttamente al Comitato, all'indirizzo seguente:

> Comitato Italiano per la riforma radiantistica Casella Postale n. 50 81020 - Capodrise (CE)

Il Presidente del Comitato, precisa che il suo non è un ennesimo gruppo CB e si aspetta un forte interessamento da parte dei Lettori di Elettronica Flash.

Ora, dopo aver visto le proposte per una nuova regolamentazione, lasciamo la parola al solitamente attento Elio, che risponde ad alcuni dubbi sollevati dai Lettori.

Un Lettore mi ha scritto chiedendomi la differenza fra i termini concessione ed autorizzazione:

**Concessione:** Atto della pubblica amministrazione per il quale un privato acquista un diritto.

Autorizzazione: Consentire, concedere permettere il compimento di una determinata attività senza tale permesso non avrebbe avuto il diritto di compierla.

Poi aggiungo: la concessione è un atto più completo di quello della semplice denuncia di inizio di attività poiché per gli OM viene rilasciata la concessione dopo il sostenimento di un esame mentre ai CB viene rilasciato **un nullaosta** dopo il versamento di lire 15.000 e la denuncia d'inizio di attività.

Perdiventare CB Cityzen's Band. (così definiti dal Ministero delle Poste, utilizzatori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti di debole potenza), occorre fare una domanda alle PPTT in carta legale, dichiarando l'apparato omologato che si desidera utilizzare e la matricola del medesimo. Per essere radiodilettante CB, occorre fare una denuncia di inizio di attività. La denuncia dovrà essere inoltrata alla Direzione Compartimentale P.T. del capoluogo di regione ove uno risieda, con la denuncia di inizio di attività, si possono utilizzare apparecchiature omologate di 4 watt detti comunemente "baracchini", la banda su cui operano e da 26,965 a 27,405MHz (detta comunemente CB Cityzen's Band banda del cittadino), la legislazione vigente non consente collegamenti a livello internazionale, e l'uso di antenne direttive, le classi di emissioni ammesse sono unicamente la modulazione di freguenza e di fase, (i Radioamatori in gergo si chiamano OM). Anche se è probabile che molti CB si appassionino alla parte tecnica della radio e diventino, previo esame, Radioamatori. Per diventare OM (questa sigla significa letteralmente OLD MAN, cioè uomo vecchio ma, più giustamente, uomo saggio) occorre il superamento di un esame di Stato, bandito due volte l'anno dal Ministero delle Poste che dà diritto a una patente ed una licenza di due classi: CEPT classe 2 (speciale), si ottiene dopo una prova scritta di radiotecnica, regolamenti internazionali, etc., (idoneità ad operare sui 144MHz e superiori, con potenza massima di 10 watt; CEPT classe 1 (ordinaria), si ottiene dopo aver sostenuto, oltre alla precedente, anche una prova di ricezione e trasmissione in telegrafia (codice morse CW - Continuous Wave). Ne conseque l'idoneità ad operare in HF (onde decametriche, da 3 a 30MHz) con 300 watt. La concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è subordinata al possesso dei nulla osta dei Ministeri: dell'Interno, della Difesa e delle Poste. A ciascuna stazione di Radioamatore viene assegnato dal Ministero delle Poste, un nominativo che viene riportato sulla licenza e può essere modificato solo dal Ministero medesimo; (la licenza è valida 5 anni ed è rinnovabile).

Occorre essere abbandonati alle Radioaudizioni per l'anno in corso, inoltre bisogna effettuare il versamento del canone annuo di esercizio, in base alla classe di potenza massima di alimentazione anodica dello stadio finale del trasmettitore. Inoltre, i locali, gli impianti ed il registro di stazione possono essere, in ogni momento, ispezionabili dai funzionari incaricati dal Ministero delle Poste. Il servizio di Radioamatore nel regolamento radio della convenzione dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, approvato a Ginevra nel 1959 e così definito: (Servizio d'istruzione personale, d'intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone debitamente autorizzate, interessate alla radiotecnica a solo titolo personale e senza interesse pecuniario). Oggi si fa una distinzione tra chi usa la radio come mezzo di studio e chi la usa come mezzo di espressione e di comunicazione. Per diventare radioascoltatore di onde corte (SWL Short Wave Listener), basta fare una denuncia di inizio di attività, alla

Carissimi Lettori di Elettronica Flash,

grazie alla cortese ospitalità della Rivista, sono qui per informarvi che due Gruppi DX della Regione F.V.G., e precisamente il One Golf Oscar (GO) ed il United World (U.W.), hanno deciso di unire le forze per organizzare il "Primo Contest delle due province" aperto a tutti gli Operatori radio sulla frequenza dei 27MHz.

Questo Contest avrà luogo dalle ore 20.00 di sabato 20 maggio 1995 sino alle ore 20.00 di domenica 21 maggio 1995 e vedrà la attivazione di numerose stazioni "GO" dalla provincia di Gorizia e di altrettante "UW" dalla provincia di Udine.

#### Regolamento

- 1) Durata dalle ore 20.00 del 20.05.95 alle 20.00 del 21.05.95
- 2) Limiti Tutte le Stazioni sia "G.O." che "U.W." possono essere
  contattate una sola volta; tutte le stazioni partecipanti al
  Contest, DEVONO trasmettere dalla Provincia di appartenenza.
- 3) Iscrizioni Non è richiesta alcuna iscrizione preventiva; la classifica verrà stilata in base agli estratti LOG ricevuti.
- 4) Diploma In occasione di questo Contest, verrà stampato uno speciale Diploma personalizzato, che verrà inviato alle Stazioni che ne faranno richiesta, previo contributo di Lit. 10.000.
- 5) QSL In tale occasione verrà inoltre stampata una QSL che verrà inviata previo contributo di Lit. 2.000.
- 6) S.W.L. Verranno confermati anche i Log di eventuali SWL che saranno inseriti in eventuale classifica separata.
- 7) Punteggi Punti 1 per ogni stazione "G.O." od "U.W." contattata; Punti 2 per ogni stazione Femminile "G.O." od "U.W." contattata;

Punti 3 per ogni stazione Jolly contattata; Punti 5 per ogni stazione Superjolly contattata. Le stazioni S. Jolly saranno due, una per il Gruppo G.O. ed una per il Gruppo U.W.

- 8) Invio LOG Gli estratti LOG dovranno pervenire entro e non oltre (farà fede il timbro postale) il 15 giugno 1995 al Contest Manager Mr. Claudio P.O. Box 74, 34170 Gorizia assieme al contributo previsto.
- Premiazioni Si svolgeranno in data e luogo da destinarsi; tutti gli
   Operatori partecipanti verranno informati tempestivamente non appena l'Organizzazione sarà in possesso di
   data e località definitiva.
- 10) Frequenza 27MHz in fonia.

I Gruppi "G.O." ed "U.W.", organizzatori del 1° Contest delle due province, declinano ogni responsabilità per un uso improprio e/o scorretto delle apparecchiature radio ed invitano tutti i partecipanti ad attenersi strettamente alle normative vigenti in materia.

1 GO 003 op. Arturo P.O. Box 74 C.P. 34170 Gorizia - Italy

Direzione Compartimentale P.T., competente per territorio, quindi si potrà esercitare una stazione di ascolto sulle frequenze della banda riservata ai Radioamatori. Sulle comunicazioni di natura diversa, eventualmente ed involontariamente captate, dovrà comunque essere conservato il segreto, ai sensi delle vigenti leggi. Ora mi chiedo: perché per l'acquisto di apparecchiature radioelettriche, in Italia, non è obbligatorio dimostrare al venditore, che l'acquirente è munito della patente di operatore, o della licenza all'impianto di stazione, o della denuncia di inizio di attività CB o di ascolto? Perché il venditore non deve annotare, su apposito registro, il nome degli acquirenti e i dati della licenza, come per il Porto d'armi?

Non è forse un'arma anche un'apparecchiatura radioelettrica, se è usata in modo illecito?

Inoltre preciso che, dopo la denuncia di inizio attività si potrà subito "modulare", in seguito, dopo gli accertamenti richiesti, l'ufficio di competenza P.T. rilascerà un nulla osta valido cinque anni.

'73 de Elio Antonucci

Un Lettore di Milano mi ha scritto chiedendomi se è vero degli astronomici importi da due a venti milioni a cui ammonterebbe la multa per chi modula con apparati non omologati.

La risposta è affermativa, inoltre i citati apparati devono essere sequestrati e confiscati ai sensi del comma IV dell'art. 20 legge 689/81 e rottamati al termine del procedimento stazionario, per cui occhio alle violazioni.

Allego alla presente, circolare DCSR/dc del 27 aprile avente per oggetto: Applicazione della legge 28.12.1993, n. 561 concernente la trasformazione dei reati minori in illeciti amministrativi.

Quale ulteriore chiarimento allego di seguito la copia di quanto è riportato a tergo del bollettino per il versamento del canone annuale per apparati CB. Sono riportate le principali norme di comportamento ed utilizzo per i titolari di autorizzazione di apparati radioelettrici di debole potenza per la 27MHz.

'73 de Elio Antonucci



Ministero delle Parte e delle Celecomunicazioni

DIREZIONE CENTRALE SERVIZI RADIOELETTRICI

DIVISIONE VI

DCSR/6/dC

A TUTTI GLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO P.T. e p.c. AL MINISTERO DELLA DIFESA AL MINISTERO DELLA TIMTURNO AL MINISTERO DELLE FINANZE

Applicazione della legge 28.12.1993, n.561 concernente la trasformazione di reati minori in illeciti amministrativi. OGGETTO:

La recente legge n'561/1993 ha esteso le categorie delle violazioni depenalizzate nel cui ambito rientra una ipotesi di reato contravvenzionale di interesse di guesto Ministero.

In particolare, infatti, l'art.l della legge in questione assoggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro la violazione dell'art.195, comma 2, del D.P.R. 29.3.1973, n.156 e successive modificazioni, limitatamente agli impianti radioelettrici soggetti ad autorizzazione.

Pertanto l'ambito di applicabilità di detta norma è limitato all'installazione o all'esercizio di impianti di telecomunicazione per i quali è previsto il rilascio di autorizzazioni.

telecomunicazione autorizzazioni. Oltre alle

autorizzazioni alla autorizzazioni all'ascolto su bande radioamatoriali di cui all'art.333 del citato D.P.R. n.156/1973, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n'1030 del 1988, deve ritenersi assoggettato ad autorizzazione e non più a concessione l'utilizzo di apparati di debole potenza di cui all'art.334 dello stesso D.P.R..

E' necessario perciò rapportare la nuova procedura a criteri di natura civilistica, connessi alla trasformazione dell'illecito da penale ad amministrativo.

In risposta ai numerosi quesiti posti da alcuni Uffici periferici in ordine alla procedura da seguire in considerazione dell'intervenuta normativa, si rende necessaria l'emanazione dell'intervenuta normativa, si rende necessaria l'emanazione della presente circolare da applicarsi anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della leggio in oggetto, quando il relativo procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

PUNTO 1A-Apparati radioelettrici non omologati: debbono essere sequestrati e confiscati ai sensi del comma IV dell'arc.20 legge 689/81 e rottamati al termine del procedimento sanzionatorio

PUNTO 1B-Apparati radioelettrici omologati: dopo il sequestro, operato ai sensi del combinato disposto degli artt.13 e 20 legge 689/81, gli apparati dovranno essere custoditi dall'Organo periferico il quale procederà all'emanazione di un'ordinanza di sequestro, ai sensi dell'ultimo comma dell'art.195, e alla notifica della sanzione ammnistrativa nonchè alla: restituzione degli apparati al contravventore dopo il pagamento della sanzione stessa, con nota di avvertenza al medesimo che gli è preclusa l'utilizzazione senza la prescritta autorizzazione. autorizzazione.

Nel sequestro cautelare gli apparati possono essere lasciati in custodia al contravventore, previa diffida all'utilizzazione degli stessi.

sanzione amministrativa 2.000.000. compresi PUNTO 2-La commisurazione della sanzione amminis ammonta, nel minimo, a lire 2.000.000. comp dell'elevazione del triplo prevista dal punto di del della legge in oggetto e, nel massimo, a lire 20.000.000.. comprensiva d) dell'art.2

Tali sanzioni amministrative si applicano anche ai procedimenti per violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, qualora il procedimento penale non sia stato definito con sentenza passata in giudicato.

Pertanto, dopo l'emissione del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria con il quale viene decretato il non luogo a procedere per intervenuta depenalizzazione, l'Organo periferico provvederà a notificare la sanzione amministrativa al contravventore; in caso di assoluzione non si potrà dar corso ad alcun ulteriore provvedimento per il fatto commesso anteriormente all'entrata in vigore della legga in terropproper

vigore della legge in argomento. E' in ogni caso dovuto il doppio del canone evaso, ai sensi del V comma dell'art.195, così come modificato dall'art.30 L. 223/90.

In attesa dell'emanazione del D.P.R. di cui all'art.4 legge 561/93 il rapporto previsto dall'art.17 della legge n.689/81 verrà ricevuto dalle Direzioni Provinciali.

Per quanto non previsto nella presente circolare si rimanda alla legge 24.11.1981, n.689 e alla circolare Direzione Generale Ufficio di Organizzazione e Coordinamento - n.20 del Generale -23.12.1982.

Roma, 11 27 APR. 1994 VISTO:

IL SEGRETARIO GENERALE (dr. Stefano) PARISI) Helperstort

IL DIRETTORE CENTRALE (ing. Francesco Avanzi) Latra

PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO PER I TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE E POSSESSORI DI APPARATI RADIOE-LETTRICI DI DEBOLE POTENZA.

- I detentori di apparati radioelettrici sforniti di autorizzazione, sono tenuti a farne denuncia alla Direzione Compartimentale PT ed all'Autorità di PS del Comune di residenza.
- Gli apparati, ad eccezione di radiogiocattoli ed apriporte, possono essere usati solo su autorizzazione rilasciata dalla Direzione Compartimentale PT per le frequenze e con le modalità riportate nell'atto di autorizzazione. Coloro che adoperano apparatiri radioelettrici senza la relativa autorizzazione, incorrono nella violazione dell'art. 195 D.P.R. 29 marzo 1973 nº 156 e successive modifiche che prevede per i contravventori, l'irrogazione di una sanzione amministrativa che va da L. 2.000.000 a L. 20.000.000.
- È consentita la sostituzione degli apparati autorizzati o l'aumento della loro consistenza su autorizzazione da richiedersi con apposita domanda in bollo alla Direzione Compartimentale PT. I nuovi apparati dovranno essere di tipo omologato.
- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare tempestivamente alla Direzione Compartimentale PT il cambio della propria

A Palermo è nato un nuovo gruppo CB - DX il Kilo Papa. L'indirizzo di questa associazione è il seguente:

> c/o Michele Spinoso p.o. box 1131 90146 Palermo

Un ringraziamento a Andrea Cavo e Roberto Morello che mi hanno aiutato a gestire la documentazione raccolta relativa alla legislazione CB.

#### Lettere

Sarà data risposta sulla rubrica a tutti coloro che mi scriveranno (L.A. Bari, Via Barrili 7/11 - 16143 Genova) ma dovranno avere pazienza per i soliti terribili tempi tecnici.

Le Associazioni CB e i Lettori che inviano al responsabile della rubrica CB (L.A. Bari, Via Barrili 7/11 - 16143 Genova) materiale relativo a manifestazioni, notizie CB ecc. per una pubblicazione o una segnalazione sulla rubrica dovrebbero tenere conto che il Redattore della rubrica CB spedisce i testi ed i materiali a Bologna per la stampa con un anticipo consistente. Per cui il materiale dovrebbe essere inviato tre mesi prima del mese di copertina della Rivista in cui si chiede la pubblicazione.

La rubrica CB è un servizio che la rivista mette a disposizione del Lettori e delle Associazioni ma per accedere ad un servizio bisogna seguire certe regole. A questo proposito devo purtroppo ricordare che non verranno ritirate le lettere che giungono con tassa a carico del destinatario!

Elettronica Flash la rivista che non parla ai Lettori ma parla con i Lettori!

Ed ora vi lascio allo studio della 24ª puntata del Minicorso di radiotecnica.



Per informazioni ed iscrizioni: COMIS LOMBARDIA via Boccaccio, 7 - 20123 Milano tel. (02) 46.69.16 (5 linee r.a.) - Fax (02) 46.69.11

## Minicorso di radiotecnica (continua il corso iniziato su E.F. n° 2/93)

di Livio Andrea Bari

(24ª puntata)

In questa puntata proseguiamo la trattazione dei circuiti LC in serie iniziata sul numero precedente, con particolare attenzione al comportamento del circuito in condizioni di risonanza.

Come è stato fatto per il circuito in parallelo, trattato nella 20ª puntata, esaminiamo la curva di risonanza caratteristica del circuito risonante LCR in serie (figura 1):

valore massimo  $I_{\scriptscriptstyle 0}$  in corrispondenza del valore 0 della frequenza (che corrisponde al circuito alimentato in C.C.) cresce all'aumentare della frequenza fino a raggiungere il valore massimo  $I_{\scriptscriptstyle 0}$  in corrispondenza del valore di frequenza  $f_{\scriptscriptstyle 0}$  detto di risonanza.

Successivamente la corrente diminuisce nuovamente all'aumentare della frequenza,

molto piccolo, e quindi l<sub>0</sub> raggiunge un valore elevato, a questa curva corrisponde, in pratica, un circuito caratterizzato da valori di Q elevati.

Piccole variazioni di frequenza intorno al valore di f<sub>0</sub> provocano notevoli variazioni nel valore di corrente che diventa molto più piccola rispetto al valore l<sub>0</sub>: il circuito è quindi "molto selettivo".

La curva più "piatta" rappresenta invece la curva di risposta di un circuito caratterizzato da perdite elevate, per cui R'>R: la corrente massima  $I_0$ ' in risonanza è decisamente minore di  $I_0$ , e la variazione della frequenza f nell'intorno del valore di  $f_0$ , provoca minori variazioni nel valore della corrente, cioè il circuito è "poco selettivo".

Con riferimento alla caratterstica curva a campana si possono individuare, nei due diversi tracciati, la frequenza di taglio inferiore  $f_{\rm L}$ , la frequenza di taglio superiore  $f_{\rm H}$  e la banda passante B.

Nel circuito risonante RLC in serie, si definisce Banda Passante B, l'intervallo di frequenza attorno alla frequenza di risonanza  $f_0$  per cui il valore della corrente I è superiore al valore  $I_0/\sqrt{2}$ , dove  $I_0$  è il valore massimo di corrente. Con  $f_L$  e  $f_H$  vengono rispettivamente indicate le frequenze di taglio, inferiore e superiore (L=low=bassa;

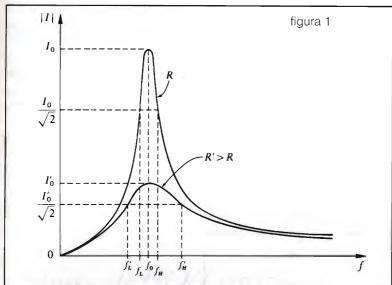

Come si può vedere viene rappresentato l'andamento della corrente I che circola nel circuito al variare della frequenza F, la corrente che ha valore 0 in corrispondenza del valore 0 della frequenza (che corrisponde al circuito alimentato in C.C.) cresce all'aumentare della frequenza fino a raggiungere il

come si vede bene in figura, e lontano dalla frequenza, di risonanza si "stabilizza" su un valore diverso da 0. Le curve di risonanza, dal caratteristico andamento "a campana" rappresentate in figura 1, sono due: la più "appuntita" rappresenta la curva caratteristica di un circuito in cui il valore delle perdite è

H=high=alta), a -3dB. Si dimostra che la banda passante dipende da Q secondo la relazione seguente:

$$B = \frac{f_0}{Q}$$

Essendo Q, come visto in precedenza, uguale al rapporto:

$$\frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}$$

si deduce che tanto più è elevato Q (e quindi piccola R) tanto più è stretta la banda passante, e quindi più selettiva la risposta in frequenza del circuito risonante in serie.

Le due frequenze di taglio  $f_{\rm L}$  e  $f_{\rm H}$  non sono simmetriche rispetto alla frequenza di risonanza  $f_{\rm 0}$ , ma  $f_{\rm 0}$  è la media geometrica delle due:

$$f_0 = \sqrt{f_{\rm L} \cdot f_{\rm H}}$$

Tuttavia nei circuiti caratterizzati da valori di Q elevati (come nel caso della curva più "appuntita", e quindi più selettiva, di figura 1) si può considerare con buona approssimazione  $f_0$  pari alla media aritmetica delle due frequenze di taglio:

$$f_0 = \frac{f_L + f_H}{2}$$

e pertanto da questa relazione si ricavano i valori di  $f_{\rm L}$  e  $f_{\rm H}$ :

$$f_{\rm L} \cong f_{\rm 0} - \frac{\rm B}{2}$$
;

$$f_{\rm H} \cong f_{\rm 0} + \frac{\rm B}{2}$$
;

Osservando con attenzione l'an-

damento della curva di selettività di un circuito RLC di tipo in serie, caratterizzato da un basso valore di Q (a cui corrispondono i valori di R' relativamente elevati) rappresentato in figura 1 dalla curva inferiore (R'>R) si può osservare come il posizionamento di  $f_{\rm L}$  (frequenza di taglio inferiore) e  $f_{\rm H}$  (frequenza di taglio superiore) non sia simmetrico rispetto alla frequenza di risonanza  $f_{\rm 0}$ .

Ed ora prendiamo in esame un circuito risonante serie costruito con componenti di cui siano note le caratteristiche e determiniamone i parametri elettrici caratteristici.

Lo schema elettrico è fornito in figura 2.

Il circuito, costruito con componenti che si suppongono ideali (generatore di c.a. ideale con resistenza interna nulla, L e C privi di perdite) è composto dei tre elementi R, L e C in serie, alimentati dal generatore con tensione V.

R vale  $1500\Omega$ , L = 120mH, C = 250pF.

Si vuole conoscere: il valore della frequenza di risonanza  $f_0$ ; il valore del coefficiente di risonanza Q (o coefficiente di sovratensione); il valore della larghezza di banda B; il valore della corrente di risonanza  $I_0$ ; il valore della tensione che, alla risonanza, si localizza su L e C e che è



importante conoscere per scegliere la tensione di lavoro del condensatore C.

Per prima cosa si procede al calcolo del valore di  $f_0$ : bisogna ricordare di esprimere i valori di L e C nelle unità di misura H (Henry) e F (Farad) perché in questo caso si fa uso della formula:

$$f_0 = \frac{1}{6,28 \sqrt{\text{L} \cdot \text{C}}}$$

Sulla calcolatrice scientifica si batterà il valore 120mH nella notazione scientifica 120 E-3 perché il prefisso milli (m) corrisponde a dividere per 1000 cioè a moltiplicare per 10 elevato alla -3 e il valore 250pF nella forma 250 E-12 perché il prefisso pico corrisponde a dividere per 1 seguito da 12 zeri cioè a moltiplicare per 10 elevato alla -12.

$$f_0 = \frac{1}{6,28 \cdot \sqrt{120E - 3 \cdot 250E - 12}} \cong 29kHz$$

Si può ora calcolare il valore del coefficiente di risonanza Q (o coefficiente di sovratensione) che come prima detto vale:

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{X_C}{R}$$

tra  $X_L$  e  $X_C$  preferisco calcolare  $X_L$  che vale:

$$X_{L} = 6,28 \cdot f \cdot L$$

dove f è il valore di  $f_{\rm 0}$  cioè 29kHz, quindi 29E3:

$$X_i = 6,28 \cdot 29E3 \cdot 120E-3 = 21866 \Omega$$

$$Q = \frac{X_L}{R} = \frac{21866}{1500} = 14,57;$$

è facile determinare la larghez-

za di banda B valendosi della nota relazione:

$$\mathsf{B} = \frac{f_0}{\mathsf{Q}}$$

$$B = \frac{29E3Hz}{14.57} \cong 2kHz$$

Ricordando che alla risonanza le due reattanze  $X_L$  e  $X_C$  si annullano avendo uguale valore e segno opposto, l'impedenza alla  $f_0$  vale  $Z_0 = R$  è immediato il calcolo della corrente  $I_0$ :

$$I_0 = \frac{V}{R} = \frac{10V}{1500\Omega} = 0,006\overline{6}A$$

cioè 6.66mA

Resta ora da determinare solo la tensione che si localizza sui due componenti reattivi L e C.

Tenendo presente che nel circuito RLC in serie Q è il coefficiente di sovratensione, si può subito dire che, nota la tensione del generatore V = 10V ed essendo Q = 14,57, V<sub>L</sub> = V<sub>C</sub> = V • Q = 10 • 14,57 = 145,7V.

Risultato che può apparire sorprendente, poiché un circuito alimentato con 10V, ha 2 dei suoi componenti, Le C, sottoposti ad una tensione di ben 145,7V, condizione però che può essere verificata pratica-

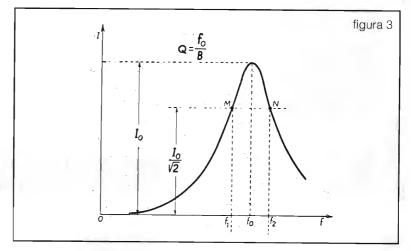

mente realizzando questo circuito!

A conferma del risultato si possono calcolare  $V_L$  e  $V_C$  con le formule delle cadute di tensione:

$$V_{\parallel} = X_{\parallel} \cdot |$$

е

$$V_C = X_C \cdot I$$

dove

$$X_{L} = X_{C} = 21866\Omega;$$

$$I = I_0 = 6,6\bar{6}mA$$

e quindi risulta:

$$V_L = V_C = 21866\Omega \cdot 6,6\overline{6}E-3 = 145,7V;$$

come determinato in preceden-

za, valutando il coefficiente di sovratensione Q (14,57) e il valore di tensione del generatore che alimenta il circuito (10V).

Da queste note risulta evidente che per realizzare praticamente il circuito ed evitare la perforazione del dielettrico isolante del condensatore C in condizioni di risonanza questo dovrà avere una tensione di lavoro almeno pari a 150V~! E questo nonostante il generatore che alimenta il circuito risonante in serie eroghi solo 10V.

Per completezza determiniamo anche i valori di  $f_{\rm L}$  e  $f_{\rm H}$ :

$$f_{\rm L} \cong f_{\rm 0} - \frac{\rm B}{2} \cong 29 {\rm kHz} - \frac{2 {\rm kHz}}{2} \cong 28 {\rm kHz}$$

$$f_{\rm H} \cong f_{\rm 0} + \frac{\rm B}{2} \cong 29 {\rm kHz} + \frac{2 {\rm kHz}}{2} \cong 30 {\rm kHz}$$

## Manuali Hi Fi valvolare - audio - tv - video



Progetto Editoriale Luciano Macrì

### Richiedi il depliant !!

Giampiero Pagnini Editore Piazza Madonna Aldobrandini, 7 50123 Firenze - Tel. 055 / 293267



... e a maggio tutti a Genova per il



# MARC

## di primavera

mostra attrezzature radioamatoriali & componentistica, satelliti, fai da te radio d'epoca, editoria specializzata

## FIERA INTERNAZIONALE DI GENOVA

20-21 maggio 1995

orario

sabato 20:

09,00 / 19,00

domenica 21:

09,00 / 18,00

Ente patrocinatore: A.R.I. associazione Radioamatori Italiani sez. di Genova salita Carbonara 65/B - 16125 Genova - Casella Postale 347

Ente organizzatore: Studio Fulcro s.r.l.

via Cecchi, 7 - 16129 Genova

tel. 010/561.111 - 5.705.586, fax 010/590.889

## DRESSLER

## ANTENNE ATTIVE

Per conciliare le esigenze di un buon impianto aereo con lo spazio limitato, le antenne attive ARA 60 (HF) e ARA 1500 (VHF - UHF - SHF) rappresentano un importante compromesso. Sono di piccole dimensioni, senza radiali, dotate di un amplificatore elettronico interno: permettono di sfruttare appieno le caratteristiche dell'apparato ricevente.

ARA 60. Antenna attiva, alta 95 cm., che consente un ascolto costante da 30 KHZ a 60 MHZ. Controllo automatico del guadagno, basso rumore, controreazione per limitare l'intermodulazione, circuiti RF in classe A, tecnologia ibrida sono alla base della qualità dei risultati. Alimentazione a 220 V. relativi interfaccia ed attenuatore sono forniti con l'antenna. La struttura é tubolare ed impermeabilizzata.

ARA 1500. Alta 45 cm; consente l'ascolto da 50 a 1500 MHZ con guadagno costante ed attenuazione dei forti segnali di interferenza. Grazie alla buona progettazione elettronica realizzata su stampato a "film sottile", a preamplificatori a basso rumore che bilanciano le perdite del cavo di discesa, si riesce ad avere in generale un'antenna compatta, di minino ingombro, funzionale e funzionante. Alimentazione a 220 V, relativi interfaccia ed attenuatore sono forniti con l'antenna. La struttura è tubolare plastificata ed impermeabilizzata.



**40137 BOLOGNA** Via Sigonio, 2

Tel. 051/345697-343923

Fax 051/345103



## **DICA 33!!**

## Visitiamo assieme l'elettronica

Anche se il tempo spesso è ancora inclemente c'è già voglia di estate, di scorrazzare in motocicletta o in bici per la campagna, passare ore e ore a non far nulla (questo per dire la verità a tanti di noi capita qualunque sia la stagione dell'anno), ebbene anche l'elettronica subisce un condizionamento della stagione, non si parla più di luci natalizie, stufe elettriche ma luci di sicurezza per biciclette, gadget, etc...



Questa frenesia di vacanza ha contagiato non solo noi di E.F. ma anche i Lettori che a valanga ci hanno subissato di progetti, richieste e proposte ma soprattutto di quesiti, spesso futili ma sempre testimoni della vostra crescente attenzione verso la nostra rivista. Non c'è più spazio, non ci dilunghiamo oltre.

#### Lampeggiatore posteriore per bicicletta

Sempre più biciclette utilizzano come gamma luminosa posteriore LED lampeggianti, questi componenti emettono una luce a dir poco impressionante, sono LED particolari oppure è il lampeggiatore che ha qualche cosa di speciale? Ho realizzato un fanale posteriore con LED lampeggianti ma l'effetto è deludente.

#### Sandro di Pistoia

R.: Il circuito di solito impiegato è composto di un oscillatore C/MOS che pilota uno o più super LED rossi, del tipo 3/5 lumen. Questi LED posseggono doti di veri illuminatori, specie se sovrapilotati per brevi istanti. Sopportano oltre 100mA per circa 1/10 di secondo. Il circuito che proponiamo oltre ad usare questo tipo di LED è alimentato con due sole pile stilo. Il lampeggio è composto di due veloci lampi in sequenza ogni ciclo perché il doppio lampo colpisce maggiormente chi osserva.

Anche le luci allo xeno della polizia americana utilizzano il doppio lampeggio. L'effetto è ancora maggiore se dinnanzi al LED porrete un diffusore fresnel colore rosso o trasparente.

R1 =  $680k\Omega$ R2 =  $100k\Omega$ R3 =  $10\Omega$ C1 =  $220\mu\text{F/6V}$  el. C2 =  $0.47\mu\text{F}$ D1 = D2 = 1N914DI1 = super LED Slumen IC1 = CD4017 IC2 = CD40107 S1 = interruttore





#### Sensore di allagamento

Ho realizzato un semplice sensore di allagamento che vi propongo per vedere finalmente qualche cosa di mio su E.F. I componenti sono di recupero, il triac è da 400V/3A similare. La sensibilità è regolata con il potenziometro. I sensori sono due tubetti in rame.

#### Romeo di Lazise (BS)

R.: Il circuito, così com'è, funziona ed è OK però abbiamo preferito pubblicare anche un altro circuito con, componenti C/MOS e solid state relè (triac + accoppiatore ottico). Anche qui il trimmer determina la sensibilità. L'alimentazione filtrata e regolata per la logica rende più affidabile il sensore. L'SSR è di tipo commerciale e potranno essere impiegati anche tipi equivalenti. La ditta OPTO22 ha in catalogo moltissimi dispositivi di questo tipo, di tutte le potenze e tensioni.



#### Dimmer per neon

Che io sappia, le lampade a scarica di gas o luminescenza non possono essere dosate di intensità elettronicamente. Come mai allora, in alcune discoteche, ho notato effetto evanescente realizzato con tubi neon, come è possibile ottenere un effetto come questo con le lampade al neon domestiche? Si utilizza sempre il reattore? Lo starter?

#### Massimo di Bari

R.: L'evanescenza con tubi al neon è possibile



ed il circuito non è poi tanto differente dai comuni dimmer, il trucco sta nell'eliminare lo starter e mantenere sempre alimentati e riscaldati i filamenti del tubo, inoltre si mantiene il reattore ballast infine si inserisce il resistore R1 di carico da  $39k\Omega/2$ W. Insomma si realizza un dimmer speciale con

carico fittizio e atto a pilotare carichi misti capacitivo induttivi. La componente resistiva è R1. I restanti componenti sono comuni a tutti i dimmer. P1 regola la luminosità del tubo.

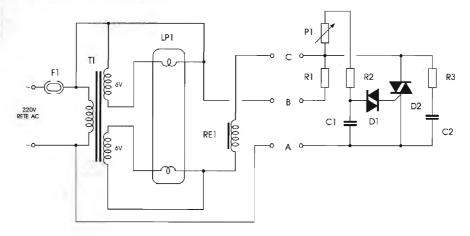

C1 = C2 = 100nF/250V

D1 = ST40

D2 = TIC206

RE1 = reattore per neon (secondo la potenza del tubo)

LP1 = neon da 10 a 40W

T1 = trasf. 220V/6V/6V (avvolgimenti indipendenti) 6-7W

F1 = 0.25A

 $R1 = 39k\Omega/2W$ 

 $R2 = 4.7k\Omega - 1/2W$ 

 $R3 = 3.3k\Omega - 1/2W$ 

P1 =  $220k\Omega$  pot. lin.

#### **Antifurto Monochip**

Sempre più Lettori ci chiedono di poter avere schemi elettrici di integrati multifunzione per antifurti elettronici, per lo più si tratta di integrati custom realizzati per conto delle stesse ditte che realizzano l'allarme. La reperibilità quindi è pressoché minima, però chi possedesse sensori, potrà riferirsi a questi schemi elettrici: il primo riquarda un allarme ultrasuoni, forse anche per automobile. P1 determina la sensibilità della sezione

ultrasonica. L'interruttore S1, nel prototipo a chiave, accende e spegne l'allarme. La cialda piezo a tromba eroga un segnale di allarme di circa 100dB a 12V<sub>cc</sub>.

Il secondo è un allarme per abitazione con sensore piroelettrico, sirena piezoelettrica e tastiera di spegnimento allarme. L'accensione avviene ponendo su ON l'apposito interruttore. P1 regola la sensibilità del pirosensore.

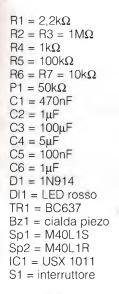





#### Che cosa è un elastometro piezoelettrico?

Domanda da un milione di dollari, quella fatta da Cosimo di Lecco. In breve diremo che si tratta di un particolare componente elastico che, se deformato con pesi o torsione, essendo piezoelettrico genera tensione. Questa sarà poi amplificata da un circuito attivo di controllo. Usato per le bilancie elettroniche, pedane sensibili e strumenti di precisione, questo componente è piuttosto costoso e di difficile reperibilità.

#### Scaricatori di protezione

Altra domanda, altro Lettore.

Il Signor Claudio di Bologna ha notato in un circuito telefonico un componente simile ad una lampadina tubolare, senza filamento, in vetro trasperente siglato 500VJ4, e chiede notizie in merito.

Noi, dopo minima ricerca, abbiamo optato per lo scaricatore in gas inerte, una specie di lampada neon in cui avviene la scarica di extratensione. Molto utilizzato in circuiti telefonici e trasmissione dati via cavo, talvolta sostituito dalle più moderne MOV.

#### Che cosa è un LASCR?

Un amico mi ha detto di usare in un determinato circuito un LASCR, ho fatto buon viso a cattivo gioco. Non so di che cosa si tratti. Il circuito era un fotoattivatore a tensione di rete.

#### Riccardo di Renazzo (Bo)

R.: Niente di più semplice LASCR significa Light Actived SCR, cioè attivato dalla luce, ovvero vulgaris foto SCR.



Passa più tempo
con chi ti vuole bene
Passa più tempo con me.

tua Elettronica Flash





## - ABBONANDOTI - ... SOSTIENI ELETTRONICA FLASH

ELETTRONICA



| ~                                                                       | CEDOLA DI                                                                                                                       | COMM                                  | ISSIONE                           |                                                 |                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| "Dieci anni di Sur<br>320 pag 159 foto                                  | plus" cad.£25.000 x n°cop<br>o - 125 schemi                                                                                     | e =£                                  |                                   | Libro<br>"10 Anni                               | di Surplus"                |
| Calendario a colo<br>f.to 26 x 37 cm                                    | ori 1995 cad.£10.000 x n° cop                                                                                                   | ie =£                                 |                                   | SURPLUS                                         | ELETTRONICA<br>FUSC        |
| □ AI                                                                    | ono abbonato (-20%)<br>lego Assegno o ricevuta C.C.P.<br>iballo e spedizione<br>Totale                                          | $T. = \mathfrak{L}$                   | -1.850<br>+4.850                  | Calendario<br>1995                              |                            |
| Desidero ricevere al<br>'importo inviatovi al<br>corrispondere la diffe | più presto quanto specificato all'<br>momento della richiesta fosse in<br>erenza prima che l'ordine venga e                     | indirizzo so<br>feriore al t<br>vaso. | itto esposto. S<br>ipo di trattam | Sono altresì a conosc<br>ento richiesto, sarà n | enza che se<br>nia premura |
| NomeIndirizzo                                                           | Cog                                                                                                                             | nome                                  |                                   |                                                 |                            |
| C.A.P                                                                   | Città                                                                                                                           |                                       |                                   | Prov                                            |                            |
|                                                                         |                                                                                                                                 | Firma                                 |                                   |                                                 |                            |
| C/C n°14878409 o c                                                      | nte cedola potrà essere spedita o inviat<br>on assegno personale "Non trasferibile'<br>Se al contrario si desidera il pagamento | ', ed entramb                         | i intestati a Soc.                | Edit. Felsinea s.r.l via                        | G. Fattori                 |

## Per il controllo e l'automazione industriale ampia scelta tra le centinaia di schede del BUS industriale







### GPC 51 General Purpose Controller fam. 51

Non occorre sistema di sviluppo. Monta il velocissimo 80C320 e può lavorare in BASIC. 3 o 6 volte più veloce della versione 80C32. Ideale con i tools C, Low-Cost, tipo MCK-51 e MCS-51.

## QTP G26 Quick Terminal Panel LCD Grafico

Pannello operatore con display LCD retroilluminato a LED. Alfanumerico 30 caratteri per 16 righe; Grafica da 240 x 128 pixels. 2 linee seriali. Tasche di personalizzazioni per tasti, LED e nome del pannello; 26 tasti e 16 LED; Buzzer; alimentatore incorporato.

### GPC® 15A

General Purpose Controller 84C15
Non occorre sistema di sviluppo. Quarzo da 20MHz, fino a 512K RAM, 512K FLASH-EPROM, Watch-Dog, RTC, EEPROM, 32 o 40 I/O TTL, 2 linee seriali, 4 counter, ecc. GDOS, BASIC Compiler, PASCAL, C, ecc.

### C Cross Compiler HT

Potentissimo compilatore C, ANSI/ISO standard.
Flotting point e funzioni matematiche; pacchetto completo di assembler, linker, ed altri tools; gestione completa degli interrupt; Remote debugger simbolico per un facile debugging del vostro hardware.

Dispanibile anche per tutte le CPU del carteggio Abaco\*. Disponibile per: fam. 8051; 280, 2180, 64180 e derivati; 68HC11, 6801, 6301; 8056, 68HC05, 6305; 8086, 80188, 80186, 80286 ecc.; fam. 68000; 8096, 80C196; H8/300; 6809, 6309.

#### Modulo CPU 80C451 da 5x7 cm 32K RAM con batteria esterna: 32K EPROM: BUS di

32K RAM con batteria esterna; 32K EPROM; BUS di espansione; 36 I/O TTL; linea seriale; Counter, Timer ecc. Lit.245.000+IVA

MA-032



## GPC<sup>®</sup> 552 General Purpose Controller 80C552

Non occorre sistema di sviluppo. Quarzo da 14 a 30 MHz, 44 I/O TIL, 2 PWM, Counter, Timer, 8 linee A/D da 10 bits, ACCESbus™, 32K RAM, 32K EPROM, 32K EPROM, 32K EPROM, RTC, Serial EEPROM, Alimentalore incorporato, ecc. Può lavorare in BASIC, C, Assembler, ecc.



#### MA-012 Modulo CPU 80C552 da 5x7 cm

32K RAM con batteria esterna; 32K EPROM; BUS di espansione; 22/30 I/O TIL; linea seriale; 8 A/D da 10 bits; 2 PWM; I<sup>7</sup>C BUS; Counter, Timer ecc. Lit. 245.000+IVA



#### S4 Programmatore Portatile di EPROM, FLASH, EEPROM e MONOCHIPS

Programma fino alle 8Mbits. Fornito con Pod per RAM-ROM Emulator. Alimentatore da rete o tramite accumulatori incorporati. Comando locale tramite tastiera e display oppure tramite collegamento in RS232 ad un personal.

#### **Low-Cost Software Tools**

|  | Low-       | Cost Software Tools                    |
|--|------------|----------------------------------------|
|  | SDK-750    | 87C750 Dev. Kit, Editor, Ass. Simulat. |
|  | SDK-751    | 87C751 Dev. Kit. Editor, Ass. Simulat. |
|  | JDI( 7 5 1 | Lit. 80.000+IVA                        |
|  | MCA-51R    | 8051 Relocatable Macro Assembler       |
|  |            | Lit.200.000+IVA                        |
|  | MCC-51     | 8051 Integer C Compiler                |
|  |            | Lit.270.000+IVA                        |
|  | MCK-51     | 8051 Integer C Compiler+Assembler      |
|  |            | Lit.420.000+IVA                        |
|  | MCS-51     | 8051 Simulator-Debugger                |
|  |            | Lit.270,000+IVA                        |
|  | MCA-S8R    | Z8, Super 8 Relocatable Mac. Ass.      |
|  |            | Lit.200.000+IVA                        |
|  | 1100 70    | 70.1                                   |

| 1410001 | 0001 Jillibidioi Debuggei         |
|---------|-----------------------------------|
|         | Lit.270.000+IVA                   |
| MCA-S8R | Z8, Super 8 Relocatable Mac. Ass. |
|         | Lit.200.000+IVA                   |
| MCC-Z8  | Z8 Integer C Compiler             |
|         | Lit.270.000+IVA                   |
| MCC-S8  | Super 8 Integer C Compiler        |
|         | Li1.270.000+IVA                   |
| MCK-Z8  | Z8 Integer C Compiler+Assembler   |
|         | Lit. 420.000+IVA                  |
| MCK-S8  | Super 8 Integer C Compiler+Assemb |

Lit.420.000+IVA
MCS-Z8 Z8 Simulator-Debugger
Lit.270.000+IVA



### DESIGN-51 EMULATORE µP fam. 51 Very Low-Cost

Sistema di sviluppo Entry-Level a Basso Costo per i µP della serie 8051. Comprende In-Circuit Emulator, Cross-Assembler, Disassembler, Symbolic Debugger. Collegamento in seriale ad un PC o tramite tastiera e display locali. Fornito con pod da 40 pins per 80C31, C32. Disponibili adattatori per 87C51, 80C451, 80C552, 80C652, 80C652. Tramite adapter programma anche EPROM e MonoChips. Chiedete prospetto e prezzo. Rimarete sorpresi.



40016 San Giorgio di Piano (BO) - Via dell'Artigiano, 8/6 Tel. 051-892052 (4 linee r.a.) - Fax 051 - 893661

Distributore Esclusivo per la LOMBARDIA: PICO data s.r.l. - Contattare il Sig. R. Dell'Acqua Via Alserio, 22 - 20159 MILANO - Tel. 02 - 6887823, 683718 - FAX 02 - 6686221









CTE INTERNATIONAL 42100 Reggio Emilia - Italy Via R. Sevardi, 7 (Zona industriale mancasale) Tel. 0522/516660 (Ric. Aut.) Telex 530156 CTE I







# "Ci sono Idee"

ANTENNE 27 MHZ

### LINEA 1000 \* LINEA 1500



CREAZIONE







**TECNOLOGIA** AVANZATA



ALTA POTENZA



ACCIAIO

FREQUENZA: 26-28 MHz

TIPO: 5/8 λ BANDA

BANDA
PASSANTE: LINEA 1000 = 800 kHz
LINEA 1500 = 2000 kHz
S W R : < 1 : 1,2
LUNGHEZZA TOTALE: LINEA 1000 = 110 cm
LINEA 1500 = 153 cm

Nuovo dispositivo di inclinazione a 90° Stilo svitabile e sistema bloccante Antifurto con chiave

Cavo coassiale RG 58 fornito.



Copia gratuita del nuovo Catalogo disponibile presso i migliori Rivenditori che, inoltre, vi consiglieranna con competenza.

SY-101

Ricetrasmettitore
portatile omologato
AM/FM 40CH 4W,
ultracompatto, con
scansione, Dualwatch e Save,
presa per mikespeaker esterno,
Lock, display LCD.
Vasta gamma di
batterie e accessori
opzionali!

SOUNTEK DIGITAL CPA



Da portatile a veicolare, con l'accessorio opzionale CAR-101!

Caratteristiche tecniche:
Modo di emissione AM e FM
Canali 40 (omologato), espandibili
Potenza 4 watt o 1 watt in AM e FM
Controllo a microprocessore CPU
Display LCD illuminabile
Pacchi batterie estraibili a slitta
2 pacchi batterie a secco in dotazione
Presa di antenna tipo BNC

Dimensioni 155 x 64 x 34 mm Peso 220 grammi Accessori opzionali : BP-101 batteria ni-cd da 10.8V AC-101 carica batterie 220V LC-101 custodia similpelle CAR-101 adattatore veicolare CP-101 cavetto accendisigari



**COMMUNICATION & ELECTRONICS**